









GIUSEPPE PARINI.

# OPERE

DΙ

# GIUSEPPE PARINI

PUBBLICATE PER CURA

Id

### FRANCESCO REINA

VOLUME 1.

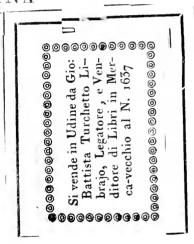

### MILANO

DALLA SOCIETÀ TIPOGR. DE<sup>5</sup> CLASSICÌ FEALIANI

MDCCCXXV



## VITA

D I

### GIUSEPPE PARINI

SCRITTA

D A

#### FRANCESCO REINA

CIUSEPPE PARINI da Bosisio, terra del Milanese situata presso il Lago di Pusiano, nacque il 22 di maggio l'anno 1729 (a) di oscuri ma civili parenti. Il padre suo, che teneramente l'amava, benchè possessore di un solo poderetto, recossi a vivere in Milano, per dare al vivacissimo ed ingegnoso figliuolo una diligente educazione.

Questi applicò alle umane Lettere ed alla filosofia nel Ginnasio Arcimboldi diretto da' Barnabiti, e gli studi suoi furono, quali da' tempi volevansi, infelici.

Apparve in esso di buon'ora un genio libero filosofico e singolarmente dedito alla poesía; nè vi si richiese meno della paterna autorità per istrascinarlo repugnante alla teología ed al sacerdozio.

(a) Un certo Bocous, autore della vita del Parini posta nella Biografia Universale di Parigi, ha detto un nembo di spropositi. Fa egli nascere, a suo capriccio, il Parini nel 22 marzo del 1729; lo fa morire nel 3 di settembre del 1799, e spaccia tant'altre falsità storiche. Nessuno si darà la briga di censurare i falsi giudizii di lui. Gnai al vero, se i Bocous seguono a lordare quell'opera si reputata per le belle vite scrittevi dai Ginguene, dai Weiss, dai Biot e da tant'altri valenti scrittori!

I**V** VITA

L'inesorabile bisogno, togliendogli i più begli anni de' sublimi ed utili studj, lo fece scrivano di cose forensi procurategli dal padre. Ostinato nondimeno nella felice sua inclinazione, divoravasi di rado qualche buon libro filosofico, e benchè privo d'interpreti, attentamente rileggeva gli amati suoi Virgilio, Orazio, Dante, il Petrarca, il Berni, l'Ariosto; il che giovògli forte a sviluppare l'ingegno, se non a perfezionarlo. Nè potevasi egli astenere dal compor versi, che, sebbene non molto gastigati, spiravano da ogni lato la forza

poetica.

Gli amici di lui mossi più dal desiderio di giovargli che di renderlo celebre, nell'anno 1752 lo spinsero immaturo a pubblicare varie sue Poesie in Lugano colla data di Londra, e sotto il nome di Ripano Enpilino, dal vago Eupili suo, antica dinominazione del lago di Pusiano. Gran lode gliene venne; perciocchè traluceva già dalle cose sue quel grande che fa segnalati gli autori. Quindi egli fu accarezzato a gara da' colti ingegni, e spezialmente da' Trasformati, alla cui Accadenia venne ascritto, quando vi fiorivano i Balestrieri, Tanzi, Salandri, Baretti, Guttierez, Villa, Passeroni, ed altri ragguardevoli scrittori. Egli fu anco invitato ed ascritto all'Arcadia di Roma col nome di Darisbo Elidonio, sotto cui diede alcune Liriche nel vol. XIII delle Rime degli Arcadi.

Una strana debolezza di muscoli lo aveva renduto dalla nascita gracile e cagionevole; ma la sua prima giovinezza piena di brio e di alacrità non sentì punto di quegl'incomodi che tanto grave gli rendettero la virilità e la vecchiaja. A ventun anno soffrì egli una violenta stiracchiatura di muscoli ed una maggiore debolezza; perlochè gambe, cosce e braccia cominciarongli a mancar d'alimento, ad estenuarsi e a perdere la snellezza e la forza sì necessarie agli uffizi loro. Credevasi da principio che il suo andare lento e grave fosse una filosofica caricatura, ma presto si conobbe proceder ciò da malattía, la quale crebbe in guisa di togliergii il libero uso delle sue membra. Egli è però da avvertire che tanta era in lui la dignità e maestría del portamento, del porgere, e dello stampar l'orma, che ogni gentile persona era obbligata alla maraviglia, veggendo il suo difetto.

Statura alta, fronte bella e spaziosa, vivacissimo grand'occhio nero, naso tendente all'aquilino, aperti lineamenti rilevati e grandeggianti, muscoli del volto mobilissimi e fortemente scolpiti, mano maestra di bei moti, labbra modificate ad ogni affetto speziale, voce gagliarda, pieghevole e sonora, discorso energico e risoluto, ed austerità di aspetto raddolcita spesso da un grazioso sorriso indicavano in lui l'uomo di animo straordinariamente elevato, e conciliavangli una riverenza singolare.

Tali e tante circostanze cospirarono a renderlo accetto e desiderato da' Grandi. L'angustia della paterna fortuna gli faceva menare una vita duramente frugale; ma senza l'invito altrui la sua libera fierezza non avrebbe piegato verso coloro da' quali allontanavalo la disuguaglianza della condizione. Invitato, fu precettore presso le illustri famiglie Borromeo e Serbelloni. Quivi potè meglio soccorrere a' bisogni della madre cadente, per cui volentieri consumò fino all'ultimo danajo della paterna eredità consistente in un umile abituro, e si addusse un giorno a mancar di pane egli stesso.

Un po' d'ozio letterario, il consorzio degli uomini

Un po' d'ozio letterario, il consorzio degli uomini grandi e l'esimia sua inclinazione lo ridussero a' cari studi suoi, e spezialmente alla lingua greca, in cui poco era da prima versato. Aspirando egli all'eccellenza della poetica facoltà, applicò quindi allo studio severo della critica, ed alla regolare lettura de'Classici antichi e moderni; ma si avvide presto che molto gli rimaneva a compiere la divisata carriera, per essere sfornito delle necessarie filosofiche cognizioni; nel conseguimento delle quali fu acre ed ostinato, finchè non ebbe supe-

rata la odiosa mediocrità.

Pier-Domenico Soresi nel 1756 eccitollo alla censura del libro di Alessandro Bandiera, intitolato i Pregiudizi delle Umane Lettere: la quale fece egli con una dotta lettera, in cui difese evidentemente la retta e bella eloquenza del Segneri dalla licenziosa critica del Bandiera.

Questa savia operetta conginuta a parecchie sue poesie liriche di gusto sodo gli aggiunsero reputazione al segno, che offesi da Onofrio Branda i Letterati Milanesi con certo dialogo intitolato della Lingua Toscana

VI VITA

da lui composto nell'anno 1750, e contrario al dialetto milanese si celebre per le Poesie del Maggi, del Tanzi e del Balestrieri, elessero il Parini a condottiere dell'aspra guerra che gli si volle movere. Urbana, a dir vero, e moderata fu la prima scrittura del Parini; ma il Branda, già suo maestro nel Ginnasio Arcimboldi, con tono magistrale e plebeo gli si levò contro, e strascinò nella contesa chi per un lato chi per l'altro una caterva di Letterati. Arsero quindi gli animi, e dalle ragioni si passò alle ingiurie, siccome avvenir suole nelle letterarie quistioni. La guerra si fece con tanta licenza, che il Parini soleva chiamarla l'obbrobrio della letteratura, e fu forza che il tribunale della Cancellería victasse di continuarla. Sebbene il Parini per impeto giovanile e per delicatezza rispingesse con molta vivacità le offese, è d'uopo confessare ch'egli fu il più discreto e contegnoso, e che gli dolse tutta la vita sua della contesa sostenuta contro il proprio precettore. Grandissimo fu il vantaggio che ne ritrasse il Pa-RIMI. Cercossi ogni via di avvilirlo, ed egli all'opposito soverchiando mille ostacoli aguzzò l'ingegno a quella terribile critica che vuole proprietà somma di vocaboli e precisione d'idee, e cominciò a riflettere che il tempo era pur giunto di segnalarsi con lavori di straordinaria novità e bellezza. Aveva esso già steso, a guisa dell'Arcadia, una favola pescareccia mista di versi e prose; ma benchè tal opera smarritasi gli andasse a genio, s'accorse agevolmente che la medesima non era nè originale nè egregia. Molto sudò, riflettè molto sulla letteratura italiana per trovarvi qualche genere intentato, o non bastevolmente illustrato. La tragedia allettavalo forte a cagione delle sue libere idee; ma non gli sembrarono propizie a tentarla le politiche circostanze. La satira amica della fine critica, in cui da tempo versava l'animo suo, parvegli un campo comune da rendersi proprio. Egli è vero, per tacere della numerosa schiera de' nostri satirici pregevoli a qualche risguardo, ma lontani della eccellenza, che il divino Ariosto trattò la satira italiana con quella facilità ed ingenuità che sono proprie di lui, ma poco fece in tal genere, nè pensò forse mai a rendere la satira eccellente, siccome il romanzo.

Da molt'anni il Parini disprezzava le maniere de' Grandi; e la vita che conduceva nelle case loro, gliele aveva rendute ancor più odiose. La celta spiritosissima duchessa Serbelloni Ottoboni, della cui conversazione usava egli famigliarmente, aveva numerosa brigata di costoro, fra quali spiccava Pietro Verri in quella stagione vaghissimo di primeggiare per certo suo talento mirabile; ma, toltine poclii, il convegno era pieno di scioperati ed ignoranti. Quivi stuzzicavasi sovente la splendida bile del Parini, e gli era forza di sofferire que' vizi e difetti che odiava cotanto. Parvegli la vita loro un eccellente soggetto di satira, e vi si cimentò.

Una grave difficoltà ad eseguire i suoi divisamenti nascevagli dallo stile satirico, che, dietro i Latini, derivasi dal parlar famigliare. Nelle capitali de' grandi Stati si raccolgono i begl'ingegni delle nazioni, vi si affina la lingua solenne, e nel tempo stesso quel colto parlar famigliare che è comunemente inteso e ricevuto dagli uomini educati, sparsi nelle varie contrade di essi Stati. Così era a Roma, così è a Parigi ed a Londra: quivi gli scrittori di cose famigliari hanno una sicura norma da seguitare, il fiore cioè di que' vocaboli e modi propri e leggiadri che costituiscono l'urbanità, sia nel giornaliero uso del popolo, sia nell'opere de' precedenti scrittori. Non così nella infelice moderna Italia. Distratto da tante incisioni politiche il bel corpo di lei, sorsero parecchie popolazioni aventi modi ed interessi diversi che fecero coltivare a ciascuna il proprio dialetto famigliare. Appena si ricevette da' Toscani il colto loro volgare, per adottarlo in lingua solenne italiana, che si ricusò di ricevere parimente i loro modi proverbiali e famigliari. Il Castiglione nel Cortegiano, Cinzio Giraldi ed il Bandello nelle loro Novelle, per tacere di tant'altri, assunsero con bello accorgimento alcuni modi famigliari tolti dai vari dialetti italiani; ma ciò non piacque molto a' Toscani, onde fu universale la discrepanza degl' Italiani a tale riguardo. Quindi generarono noja al restante d'Italia i riboboli fiorentini e sanesi, nè vi s'intesero; ed a vicenda si risero, e forse con più ragionevolezza, i Toscani degli insulsi modi che molti scrittori italiani trassero da loro dialetti onde costituire un parlar faVIII VITA

migliare, che è un barbaro gergo, come può singolarmente vedersi nelle commedie del Chiari, del Villi e dello stesso Goldoni, poeta altrimenti pregevolissimo. Così mancammo di ottime commedie e satire dal lato dello stile famigliare. Del che s'avvide il Parini, ed adoperò in guisa che innestando la didattica e la drammatica nella satira, divenne inventore di nuova maniera ne' suoi poemetti del Giorno. Finse egli di ammaestrare gli ottimati mentre faceva una terribil satira de' loro costumi, e prese quindi una favella nobile ed adeguata alla loro condizione, prescindendo da' comuni modi famigliari e proverbiali, ed usando meramente la chiarezza e la piacevolezza naturali al colto discorso: e v'aggiunse una costante finissima ironía, che rende necessaria la nobiltà dello stile, quando in un alto e magnifico soggetto vuolsi persuadere l'opposito di quanto materialmente dicesi, e produrre in tal guisa lo squisito ridicolo che nasce dalla contraria aspettazione.

Il Femia di Pier-Jacopo Martelli, dramma satirico, in cui sotto il nome di Femia si censurò Scipione Maffei, composizione scritta in eccellenti versi sciolti, per mostrare al Maffei che il Martelli sapeva farne da non invidiare que' della Merope, fu l'unica opera che desse al Parini, per propria confessione, alcuna norma del suo verseggiare. Ingenuo com'egli cra, amava di ristampare il Femia con una lettera inedita del Martelli ed um suo proprio ragionamento che lo risguardava, ma trovò fatalmente smarrita ogni cosa.

Nè però contento di sè, il Parini conferì a lungo sull'invenzione dell'opera, e spezialmente sulla tessitura del Mattino con Gian-Carlo Passeroni, che molto ne commendò il pensiero, la condotta ed il verseggiare. Compinto il Mattino, lo lesse egli a Francesco Fogliazzi, indi ad una brigata di dotti amici, che maravigliandone lo persuasero a pubblicarlo. Era di que di Ministro plenipotenziario dell'Austria in Lombardía Carlo conte di Firmian, personaggio di esimie doti morali ed intellettuali, al quale non saranno mai bastevolmente grati gl'Italiani da lui favoriti ed accarezzati in ogni maniera, ed a cui debbono il loro risorgimento presso noi Lombardi le scienze, le arti e le

discipline liberali. Il Fogliazzi parlò al Firmian dell'eccellente poesía del Mattino, e della risoluzione di stamparlo, benchè vi si mordesse l'ozio de' Grandi: ottimamente, rispose il Ministro, ve n'ha bisogno estremo. Divolgatosi il Mattino nel 1763, l'Italia tutta fece plauso alla novità ed eccellenza del medesimo, ed affrettò co' voti il Mezzogiorno, che apparve nel 1765, e fu ricevuto con pari lode. Ogni sorta di poesía scrivevasi allora, per moda, in versi sciolti, e tutti gli sfacecendati facevansela da verseggiatori per la soverchia facilità di accozzare pessimi versi liberi da rima e metro ob-

bligato.

Il novello cimento del Parini distolse dagli sciolti molti di coloro che studiandosi d'imitarlo videro al paragone la somme difficoltà di fargli eccellenti, e quindi la moda de' medesimi cominciò a svanire. Il Frugoni, poeta di ricchissima fantasía e di nobile dizione, ma stemperato ed impaziente di lima, autore a torto troppo lodato e troppo a torto biasimato, aveva di que' tempi la massima reputazione negli sciolti. Poffardio! (sclamò egli al leggere del Mattino) conosco ora di non avere saputo mai fare versi sciolti, benchè me ne reputassi gran maestro: confessione degna di quel valentuomo. Tale ammirazione trasselo a scrivére al Parini: nacque quindi tra loro un pregevole carteggio sull'orditura degli sciolti, carteggio dal Parini stimato assai, e che dopo la morte di lui alcuni barbari abbruciarono col restante delle sue pistole, a grave danno delle buone lettere. I colt'ingegni d'oltramonti fecero eco agl'Italiani, ed i Poemetti suoi furono tradotti, benchè male, in varie lingue. Nè più è da stupire, se il Parini con pochi versi divenne il dittatore del buon-

La stima e l'affezione che gli prese il Firmian fu tanta, che sempre il voleva seco, e consigliavasi con lui sulle più gravi faccende, e su quelle spezialmente

che risguardavano la letteraria restaurazione.

Scontento il buon Ministro delle gazzette nostrali zeppe di bugic e stese senza critica e senza mirar punto allo scopo filosofico cui intendevano tutte le sue cure, volle che il Parini scrivesse la Gazzetta avente per motto Medio tutissimus ibis. Vi si applicò egli volenticri col

X VITA

soccorso de' giornali procuratigli in copia grande dal Ministro, che gli permetteva la stampa della medesima senza revisione. Soleva il Parini esporre i materiali della gazzetta in una certa nicchia, donde toglievali lo stampatore. Vennero essi una mattina veduti a caso da un sartore, che avendo bisogno di carta per farne misure, se li prese; nè potendo il Parini rifare a memoria l'intero foglio, finse a capriccio una data di Roma, in cui dicevasi con bell'apparato di termini: il S. Padre Clemente XIV avere ordinato che per allontanare dal delitto della castratura non si ammettessero più castroni nelle chiese e ne' teatri dello Stato Romano. Questa bizzarría, riferita tosto dalla gazzetta di Leida e da tutti gli altri giornali, si diffuse romorosamente in Europa: grandi elogi ne diedero al Pontefice i Protestanti, e lo stesso Voltaire gl'indirizzò la bella Pistola sur ce qu'il ne veut plus de castrats. La cosa non si avverò per ignominia de' tempi e per disgrazia dell'umanità.

Intanto il Firmian amando di render utile vieppiù alla patria il talento del Parini, che aveva ricusato la cattedra di Eloquenza nelle nuove scuole della Paggería reale di Parma, nominollo nel 1760 professore di Belle Lettere nelle Scuole Palatine di Milano, facendo una nuova cattedra a dispetto de' Gesuiti, che malissimo il comportarono. Lesse egli alla Canobiana fino alla loro distruzione, dopo la quale fu dichiarato professore di Eloquenza nel Ginnasio di Brera. Fino da' primi anni della cattedra compose l'aureo Corso di Belle Lettere che ci rimane. Nominato dappoi professore di Belle Arti, le andò di mano in mano dichiarando con ampio trattato. Avvisò alcuno che lo scrivesse compiutamente, e ne desse copia al ministro Conte di Wilzeck. In quindici anni che usai col PA-RINI famigliarmente, non vidi mai trattato simile, nè da esso intesi dire che lo consegnasse altrui; anzi non avendone sentore veruno la massima parte degli amici suoi da me domandati, conviene reputarlo supposto; del che è sommamente da dolersi. Parmi di avere udito da lui molt' anni addietro, che desse ad un Ministro il Corso di Belle Lettere, del quale era stato richiesto dal Governo, e che ne avesse la vana risposta, che

poteva stamparlo. Grande su il concorso degli uditori d'ogni maniera sì nazionali, come stranieri alle sue lezioni, i quali scossi da tante utili e libere verità ch'egli ingegnosamente mescolava ai letterari discorsi, per ogni verso ammiravano in lui il precettore e l'esempio; e la patria nostra gli dee la conservazione del buongusto e di quella soda cultura che sì frequente fra noi pose argine in parte alla straniera corruttela.

Varj metodi fece egli di pubblico comando per l'insegnamento delle belle arti; ed i più valenti artisti d'ogni paese richiedevanlo spesso di programmi e di giudizii risguardanti l'arti medesime; delle quali cose

serbiamo una considerevole raccolta.

Per l'arrivo di Ferdinando arciduca d'Austria, governatore di Milano e sposo di Maria Beatrice da Este, il Firmian ordinògli un dramma nuziale da rappresentarsi a vicenda col Ruggiero del Metastasio. Questo si fu l'Ascanio in Alba, dramma, in cui il Parini, per evitare l'assurdo di sentir nomini cantare fuori della natura, scelse la sua favola da' tempi eroici, e v'introdusse Dei e Semidei, de' quali, non conoscendosi l'indole sopranuaturale, può fingersi proprio il canto, ed ogni altra straordinaria maniera del dramma lirico, inteso al diletto nascente dal maraviglioso. Se il Metastasio fu osservabile per la dolcezza del suo dire e per la inimitabile sua facilità, il Parini meritò assai dal lato della nobile e semplice locuzione, e della convenienza e condotta della favola. Altre volte tentò egli lodevolmente la drammatica con diverse nitide ed eleganti Cantate, e ci lasciò i frammenti di un Dramma serio, e di un altro giocoso, che hanno molta grazia di stile.

Abbruciatosi il vecchio teatro di Milano, e volendosi in quel luogo innalzar il Palazzo di Corte, si commisero al Parini i programmi onde ornarlo di pitture; il che eseguì egli con leggiadrissime invenzioni. Il giovane Arciduca ostinatamente voleva che vi si dipingesse nella sala di pubblica udienza il Giudizio di Paride; glielo dissuase egli, e vi sostituì una nobile favola adatta alla maestà del luogo.

Fondatasi nel 1776 la Società Patriotica, il Parini vi fu ascritto. La Società medesima ordinògli poi di fare XII VITA

l'elogio funcbre di Maria Teresa Imperadrice. Accettatone l'assunto, non trovò egli mai un più fiero contrasto nelle sue affezioni: quante volte tentò l'opera, tante se ne trovò incapace, e per riescirvi, sollecitato dall'amico Giau-Rinaldo Carli, si ridusse in villa, ma indarno; nè trovò egli veruna idea soddisfacente onde tessere l'elogio di sì gloriosa Imperadrice. L'uomo ingenuo non seppe vincere la propria repugnanza, e si disse incapace dell'impresa, per assoluta smemoraggine. Qualunque si fosse da prima la malattia di lui, egli è certo che la contenzione dell'animo recògli una profonda agitazione ed una malattia nervosa, per cui fu un intero anno inetto allo studio.

L'Italia domandavagli intanto la continuazione del Giorno: vi si applicò egli spesso, abbozzò il Vespro e la Notte, che sostituì all'ideata Sera; ma ne sospese più volte il lavoro: tanto lo rendette difficile la tema di non parer minore di sè nella pubblica opinione.

Altra cura mordevalo da tant'anni, e accompagnollo alla tomba studioso ancora di nuove poetiche bellezze nelle composizioni liriche cui doveva la prima celebrità. Parevagli che la ricca armoniosa pieghevolissima favella italiana, che s'ingentili cotanto nelle tenere e dilicate forme dell'originale Petrarca, non fosse stata condotta da Bernardo Tasso e dal Chiabrera a quella vaghezza e grandezza di modi che sono proprii della lirica greca e latina, cui studiaronsi d'imitare que' due valorosi Italiani, che non aggiunsero alla severa economia de' Lirici antichi.

Avvertì egli pure che nessuno de' nostri aveva saputo come Pindaro scegliere tante clevate verità, esprimerle con grandezza e sublimità d'immagini e di modi, e luminosamente applicarle al soggetto; nè come Anacreonte toccar l'anima ne' più intimi e soavi sentimenti accemando con venuste immaginette e con certi vezzi leggiadri alcune graziosissime idee principali, che mille all'istante ne risvegliano di simili, e fanno ondeggiare lungamente l'anima nella più cara voluttà. Rimanendo ancora libero il campo a grandi cose nella lirica, la tentò egli da saggio innovatore, e lo studio suo fu nella lirica vieppiù pertinace che nella satira. L'Italia applandì agli sforzi suoi felici nel sonetto e nelle odi,

le quali furono l'ultima sua cura; ed il collocò fra' maestri della lirica nostra.

L'avventura occorsagli per l'elogio di Maria Teresa e la morte del Firmian diedero armi agl'invidi, onde tentare di nuocergli; e se non era la inveterata sua reputazione, e l'amicizia del consultore Pecci, egli correva rischio della cattedra. Ma parvegli anco più duro, qualche anno dopo, che gli amici dalla giovinezza, saliti in eminente fortuna, lo perseguitassero, e gli negasser insino ad una più ampia casa pubblica, necessaria

alla sua inferma vecchiaja.

Conoscitore ed amator grande della politica, tenne dietro con piacer sommo agli utili cambiamenti di Giuseppe II, re cittadino, cui molto egli commendava. Leggendo Belle Arti, inventandone programmi, e quelli singolarmente de' bassi rilievi del nuovo palazzo Belgiojoso, coltivando la sua lirica, e l'amicizia de' buoni e de' pochi letterati alieni da' partiti, visse tranquillo fino alla rivoluzione di Francia. La politica meditazione delle antiche e moderne cose libere paragonate colle giornaliere, e la lettura di tutti i famosi giornali parigini divennero la delizia di lui; ma l'animo suo prudente versava in segreto su gli oggetti amati co' fidi amici, il dottor Vincenzo Dadda cd Alfonso Longo; nè si condusse mai ad azione veruna che offendere potesse la delicatezza de' suoi doveri qual suddito o qual precettore. La materiale lettura di giornali mal impressi gl' indebolì la vista, e gli si appannò da una cateratta l'occhio destro.

Succeduto nell'Austriaca credità e nell'Imperio Germanico Leopoldo II, recossi a Milano, e si avvenne nel Parini. L'Imperadore osservò fisso questo sciancato che maestosamente zoppicava, e per maraviglia ne domandò ad uno del corteggio, che dissegli, quello essere il Parini. Stupì l'Imperadore che un uoino si celebre e venerando si strascinasse pedestre, e comandò che gli si desse stipendio maggiore. Gli fu allora, per la sollecitudine di Emanuele Kevenhüller, conferita la prefettura degli studi di Brera con migliori condizioni; e se non cra un potentissimo nimico suo, lo stipendio gli si accresceva in guisa di ripararlo, giusta la mente di quel grande Imperadore, dalle ingiurie degli anni e della cagionevolezza.

XIV VITA

Mentre fervevano i terribili avvenimenti politici e guerrieri, l'arciduchessa Maria Beatrice da Este, donna di generosa indole, piena di domestiche virtù ed amica e coltivatrice degli studi liberali, desiderò di vedere la Notte del Parini. Egli, che molto reputava la valorosa donna, se ne scusò per la imperfezione della cosa. e promise di offerirgliela sollecitamente stampata col restante del Giorno. Diedesi perciò al pulimento dell'opera, ed aveva già riveduto il Mattino, il Meriggio e parte del Vespro e della Notte, quando i Francesi conquistarono la Lombardía. Eletto dal Bonaparte e dal Saliceti al Magistrato municipale di Milano, presso cui stava la somma delle nuove cose, vi fu accompagnato dai voti e dagli applausi de' cittadini. Zelatore instancabile del pubblico bene, vi rimase finchè lusingossi di conseguirlo: indi ottenne un onesto congedo. Sciolto appena dal magistrato, fece segretamente distribuire dal suo parroco a' poverelli l'intero stipendio derivatogli dal medesimo. È grave la perdita di cert' egregie narrazioni che distese egli sulle principali vicende avvenute nel patrio municipio a' tempi suoi, e che ragionevolmente suppongonsi cadute nelle mani de' Tedeschi allorchè nel 1799 riconquistarono la Lombardía. Restituitosi alla domestica quiete, seguitò con premura costante gli andamenti politici della giornata. Instruendo dalla cattedra, lodando e biasimando cogli amici a tenore delle circostanze, visse una libera vita privata in mezzo alle fazioni che miseramente lacerarono questa bella contrada. Intanto meditava egli alcune profonde lezioni sul famoso Cenacolo di Lionardo da Vinci, una delle più eccellenti dipinture, massimamente per la ingegnosissima sua composizione; ma non le scrisse. L'assiduo e soverchio leggere delle cose giornaliere, e lo studio de' Classiei, che non trascurò mai, gli offesero la vista in modo, che gli si appannò alquanto anche l'occhio sinistro; onde risolvette di sottoporre il destro all'operazione della cateratta, la quale riescendogli bene, divisava di compiere il Vespro e la Notte nella state vegnente; ed aveva promesso già di dettarmeli.

i Tedeschi sopraggiunsero intanto nell'aprile dell'anno 1799; ed il Parini conscio di essersi sempre condotto onestamente, se ne stette tranquillo: fu minaccia-

to, ma nou perseguitato. In questo mentre l'operazione della cateratta vennegli egregiamente fatta dal valoroso chirurgo Buzzi. Ma dopo un lungo decubito, e la mancanza di esercizio sì necessario ad un corpo male articolato, gli si manifestò, e forse per precedente indisposizione, un' idropisía di gambe. I medici gli consigliarono la campagna: recossi quindi ad Arluno dall'avvocato Marliani. Davasi egli colà ad ogni maniera di esercizio, e trastullavasi col buon piovano d'Arluno. Ma l'aria troppo viva, lungi dal giovargli, gli nocque; e gli fu forza di ritornarsene dopo un mese. Sereno nell'animo e piacevole cogli amici, divise con loro gli ultimi suoi giorni, ne' quali facevasi leggere Euripide e Plutarco, che soleva chiamare il più galantuomo degli antichi scrittori. Alternando dappoi stranamente la idropisía gli svanì sotto la diligente cura del dottore Strambi, e più volte gli ricomparve fino al di 15 d'agosto 1700. Ma prima di narrare gli avvenimenti di quella memorabile giornata che chiuse la sua vita, ragion vuole che dicasi del carattere letterario e morale di lui; il che resulta più dal complesso, che dalle cose parziali.

Acre e penetrante ingegno, grande e libera fantasía, cuore energicamente sensitivo inclinaronlo alle umane lettere ed alla filosofia, e lo trassero a vincere gli ostacoli della povertà e dell'infelice educazione. Le gare letterarie col Bandiera e col Branda aguzzarongli molto l'ingegno, e lo spinsero ad esser grande, onde superare per ogni verso gli emoli suoi. Solitario nella città astraevasi spesso dalle idee comuni ritirato negli orti, di cui molto dilettavasi. In villa sdrajavasi a leggere o al rezzo di un albero o ne' freschi antri romiti o in una barchetta. È osservabile che distese i suoi Poemetti sul Lago di Como, a Malgrate da Candido Agudio amicissimo suo, ed a Bellagio dal conte della Riviera, ove la bella natura di que' luoghi ameni ri-

svegliavagli l'estro e l'invitava a poctare.

Ma l'estro in lui doveva essere sempre moderato dall'arte. Quindi ostinato studio de' sommi Critici antichi e moderni, meditazioni sui Classici, osservazione costante della natura, e spezialmente delle umane affezioni, che l'occupavano in sottilissime indagini neces-

PARINI, Vol. I.

XVI VITA

sarie all'artista che vuole segnalarsi; ed applicazione alle Bell'Arti delle filosofiche dottrine. Dolevagli di non conoscere che i primi rudimenti del Disegno, e di non avere atteso quanto si conveniva alla lingua greca, che però seppe al segno di fare alcune belle versioni dalla medesima. Era poi in lui tanta la perizia della latina e della italiana favella, che conosceva l'intima indole loro, e ne notomizzava ogni vocabolo e forma, per usarne propriamente. E se poco trattò il Disegno, nessumo meditò più di lui sopra Lionardo, il Vasari, il Palladio, il Borghini ed il Bottari; nè svolse le raccolte degli eccellenti disegnatori ed incisori più di quanto egli fece in compagnía dell'eruditissimo librajo Domenico Speranza, e del valoroso scultore Giuseppe Franchi; nè più finamente vi ragionò sopra, talchè chiunque udivalo ragionare delle Bell'Arti del Disegno, era forzato a credere che le avesse lungamente professate. Aveva egli parimente meditato assai sulla Danza con Gasparo Angiolini, e sulla Musica col maestro Sacchini. La severità della sua critica divenne terribile a lui stesso: limava egli, cangiava spesso, come ci attestano i molti suoi pentimenti; nè parlava delle cose proprie che per biasimarle, e n'era sempre malcontento. Gli altri lodano le cose mic; io non le posso lodare. Ora che sono vecchio conosco ove sta il bello: se potessi dar addietro di trent' anni, comporrei forse cose non indegne del nome italiano: memorabili parole del Parini settuagenario.

Difficile ed austero esser doveva parimente il gindizio suo con altrui, e parve che il fosse di soverchio; ma errò chi sel credette. Fu egli parco, ma opportuno lodatore: gentile con coloro che amavano le Belle Arti senza professarle, distoglieva dall'esercizio delle medesime quanti vi si davano senza ingegno ed inclinazione. Colui, andava egli ripetendo, adulato da me sarà un artista infelice, e riescirà forse altrimenti un uomo di segnalata abilità; non debbo ingannarlo: la mediocrità eccellente nelle fortune è pessima nelle facoltà liberali, ove tutto vuol essere bello ed insigne. E quando vide egli sollevarsi qualche ingegno italiano, lo animò caldamente, e spronollo colla lode e col consiglio verso

l'eccellenza dell'arte. Così accadde dell'Alfieri, che indirizzandogli le sue prime Tragedie col motto: all'Abate Parini

#### Primo Pittor del signoril costume,

n'ebbe per iscambio gran lode in un famoso sonetto, ed avvertimento di riformarne in parte lo stile, cui l'autore studiosamente corresse. Il Parini riconosceva l'Alfieri per padre della tragedia italiana; ed oltre la precisione, il nervo e la sublime semplicità dello stile, commendava nelle tragedie di lui la scelta sempre terribile, l'economía, la rapidità, la grandezza della favola e la maravigliosa unità di affetto che anima l'intera tragedia, variando e crescendo sempre ne' gradi, ma dentro i limiti dell'affetto divisato; nel che sta l'eccellenza dell'arte. Sembrava al Parini che il solo Alfieri avesse penetrato nella tragedia greca, il cui scopo si cra di rendere abbominevoli per sè stessi tiranni e tirannide naturale compagna del delitto.

Gran lode pur diede egli alle Poesie di Adeodata Saluzzo torinese, donna di nobilissimo ingegno, buongusto delicato e caudido cuore, siccome risulta da una

ingenua lettera da lui scrittale.

Parlando della Bassvilliana di Vincenzo Monti, soleva egli dire: costui minaccia di cader sempre colla repentina sublimità de' suoi voli, ma non cade mai. Ammirava parimente nelle opere di lui nobiltà, ricchezza e splendor sommo di stile. Fu egli pure nella sua vecchiaja largo di ben giusta lode alle belle dipinture del suo compatriota Andrea Appiani, che sì valorosamente sostiene la gloria del nome italiano.

Ma il Parini odiava, sopra ogni credere, le sette letterarie, che certi mediocri ingegni formano onde usurparsi una fama passeggiera col favore della vile adulazione: vizio che singolarmente deturpa i Letterati di alcune contrade d'Italia, mercadanti di falsa lode, ad obbrobrio e danno grave della nostra letteratura.

La sua rigida severità lo fece parco compositore; nè potev'altrimenti accadere a chi voleva essere originale. Ne' Poemetti del *Giorno* vedemmo già come superasse le difficoltà dello stile satirico italiano: esaminiamo ora alcune doti di quelle satire originali. OraXVIII VITA

zio fra gli antichi, il Boileau ed il Pope fra' moderni maneggiarono il ridicolo della satira convenevolmente; ma nessuno di loro concepì mai l'idea di un poema apparentemente didattico, che constasse di una continovata ironía, fonte principale del ridicolo. La declamazione, il sarcasmo e il burlevole agiscono sopra di noi con certa forza, ma non mai quanto l'ironía; perciocchè egli è facile il rispingere la violenza o l'ingiuria che derivano dal sarcasmo e dalla declamazione, parimente facile il rendere la baja; difficilissimo lo schermirsi dalla finezza con cui l'ironía, sotto l'apparenza della lode, volge in ridicolo le cose, cui siamo più affezionati, con una spezie di sorpresa che si fa all'animo laddove meno se lo aspettava. Ma la somma difficoltà trovasi nella continuazione dell'ironia medesima per l'intero decorso dei Poemetti. È l'ironia, come ognuno sa, una figura rapida significante il contrario di quanto suonano le parole, ed intesa a deridere intimamente, e quindi a farsi sentire colla massima facilità. Richiedevasi perciò una singolare maestría sì nella naturalezza de' pretesi insegnamenti, come nella squisitezza dei sali, e nell'aria grave data ai pregindizi, per non offendere la verosimiglianza della durata dell' ironia medesima.

Nè potev'esservi più grata novità del ludibrio sparso su i vizi e i difetti della classe de' Grandi, naturalmente abborriti dagli altri uomini che ne soffrono il predominio; nè più utile, perchè tendente a correggere una parte tanto considerevole della società. Naturalezza nella condotta, novità, opportunità, grazia negli episodi, evidenza costante e graduata importanza di affetti appajono nell'opera, e presentano all'animo quanto vi ha di bello e di grande proporzionatamente al soggetto, riscaldano tratto tratto l'immaginazione, e suscitano un continuo diletto, che moderatamente esercita, e perciò riesce più gradevole. I Critici avvisarono che il Parint agguagliò il Pope ed il Boileau per la giustezza de' pensieri, e che li vinse nella giustezza e bellezza delle immagini e nella fecondità dell'invenzione. Quanto allo stile mirò egli alla precisione e proprietà de' vocaboli, e spezialmente degli epiteti, usate da Orazio; alla varietà imitatrice, armonía ed eleganza di Virgilio; oude constitui un carattere speziale a' suoi versi, che di prima ginnta si riconosce.

L'arte sua recondita ignota al volgo de' poeti e vestita di apparente facilità sedusse parecchi all'imitazione de' Poemetti, per vaghezza di fama. Ma l'autore della Sera, quelli dell' Uso, della Moda e delle Conversazioni mal distinguendo tra il naturale e l'affettato, il grande ed il turgido, il vero ed il falso, imitarono i modi suoi laddove l'eccellenza dell'arte è vicina al pericolo, e privi di belle e giudiziose invenzioni e di bello stile provarono co' mediocri loro componimenti che gli serittori originali sono rari e quasi inimitabili.

Non mai contento di sè il Parini, s'accorse che l'arte facevasi ricordare qualche volta ne' suoi Poemetti. I pentimenti tutti posteriori all'opera provano bastevolmente che ne levò que' modi e vocaboli che non erano i più propri e naturali, in guisa di declinare spesso dalla novità per amore della semplicità e chiarezza. Con simili divisamenti distese egli il Vespro e la Notte, ne' quali, benchè imperfetti, il semplicissimo bello della composizione e dello stile è giunto a tale, che la felice pertinacia dell'arte interamente si asconde sotto l'apparenza della nuda ed evidente facilità: del qual metodo assai compiacevasi nella vecchiaja. Poche cose trovava egli di questa natura, e perciò gliene piacevano poche. Negli ultimi tempi snoi l'evidentissimo Dante, il semplice e facile Ariosto gli erano sempre alla mano: costoro, diceva egli, più si conosce l'arte, più si ammirano; più si studiano, più piacciono.

Io non difenderò i Poemetti da chi sospettolli ingiuriosi alla morale; basta il leggerli per convincersene altrimenti: tanta ne è la decenza e l'avversione che inspira al vizio la continovata loro ironía; nè li difenderò da chi vi ha notati versi cascanti e trascurati, senza indicarli, perchè quegli non abbadò forse al ricco e vario andamento del verso sciolto, nè all'imitativo verseggiare, nè alla libertà de' modi richiesti dalla diversa sposizione successiva delle idee per un tale affetto e per un tal fine. Il Parini volle poi che insino dalla invocazione si sentisse l'indole ironica e stranamente elevata de' suoi Poemetti nella sintassi e ne' modi alquanto ricercati de' primi versi medesimi.

XX VITA

Avrei amato che quel Critico sottile il quale trovò viziosi certi rivolgimenti, siccome quello al parrucchiere, il complimento della noja, la digressione sulla stapidità d'Imeneo, e simili, avesse alquanto investigato la strana balordaggine de' nostri Grandi, i quali parlavano di noja come di male inevitabile, accarezzavano i parrucchieri ed ammettevangli a' più alti segreti, e quindi crano liberali co' medesimi di facezie e piacevolezze; e che non fosse severo al segno di togliere la libertà di una similitudine e di uno slancio al poeta che vuol essere di libera fantasía e di vaga locuzione.

Nè intendo però di biasimare que' Critici ragguardevoli che censurarono il Parini, ma di rendere, quanto per me si possa, più sicuro il giudizio su' Poemetti di lui. Amo la sana critica, che è la cote dell'ingegno, ed amo singolarmente il modesto contegno dei Critici

del Parini.

Gli assidui studi ch'egli fece nella poesia lirica lo condussero al conseguimento di quelle doti che desiderava ne' Lirici italiani imitatori degli antichi. Introdusse egli nelle suc composizioni il calore degli affetti, le sublimi verità che sorprendono ed assumono l'abito dell'immaginosa poesía, e que' graziosi idoletti e sentimenti che sono fecondi di mille gradevoli pensieri; ma i maggiori sforzi suoi si rivolsero allo stile, dal quale derivansi le principali bellezze della lirica. Proprietà, eleganza, nobiltà, ardire, opportuna novità di vocaboli e di modi corrispondenti alle idee; e quindi insigni modificazioni, ond'essere elevato e grande nelle grandi cose, vivace, grazioso e delicato nelle medie, piano, schietto, garbato ed arguto nelle tenui; ravvisansi di continuo nelle odi e ne' sonetti di lui; nel che imitò egregiamente Orazio sì accurato nel conservare la proporzione dello stile col soggetto, e quasi una spezie di tuono e motivo musico in ogni componimento. In tutte le odi di lui, e più nell'ultime, mirabilmente risplendono e sono congiunte tali doti alla più ferma facilità. Richiedevasi quindi nella Caduta e nella Tempesta una velata grandezza propria di quelle odi profonde e misteriose; e nella Musica e nel Bisogno, argomenti sublimi per sè e della comune intelligenza, quella nobile ed evidente semplicità che è compagna

del sublime. Nè contraddisse egli, come avvisò alcuno. alla natura dell'affetto, introducendo nell'ode intitolata le Nozze quell'utile ricordo sulla beltà passeggiera sì analogo alla filosofia del piacere, di cui tanto compiacevansi Anacreonte ed Orazio in que' frequenti loro ricordi; perciocchè simili avvertimenti invitano a cogliere saggiamente, giusta i dettami d'Epicuro, i fugaci piaceri dell'istante, che perduti una volta sono eternamente perduti. Il Parivi andò oltre col ricordo, e lo rendette più bello coll'idea della virtù, che ci è sempre cara, e migliora le nostre affezioni. Nè difettuose si possono chiamare le inversioni, che trovansi nel Pericolo, e nell'altra in morte del Sacchini, perciocchè la naturale agitazione degli affetti che vi si esprimono, domanda uno speziale turbamento, onde simular meglio la verità. Alcuno disse architettata male qualche ode del Parini; ma non accennò qual siasi, nè come pecchi. È duopo separare dalle sue odi tre composizioni quasi improvvise ch'egli rifiutò: il Piacere e la Virtu; Piramo e Tisbe; ed Alceste. Dolsegli amaramente che Agostino Gambarelli gliele pubblicasse fra le odi: voi arrischiate, gli disse, di farmi perdere quel po' di buon nome che mi meritarono le mie fatiche. Nè io le porrò fra le odi, essendo mia ferma intenzione di non pubblicare che le cose da lui già approvate e raccolte in un volume; se tolgansi poche composizioni che vi volle aggiugnere il severo giudizio di valenti

Gl'imitatori delle sue odi furono più infelici di que' dei poemetti, perchè le dilicate e segrete bellezze dello stile, che stanno spesso nella novità, nella grazia e connessione dei modi, difficilmente si comprendono; ed una nuova maniera opportunamente introdotta, se collochisi altrove, nuoce spesso al bello, e diventa affettazione o licenza. Altrettanto dicasi di certi vocaboli tolti dal latino, che il Parin maravigliosamente innestò nei nostrali, per indicare tratto tratto gradi di proprietà o di sentimento; i quali vocaboli vogliono essere permessi solo agli eccellenti maestri, ed usati diversamente rendono le composizioni barbare ed oscure.

Quant' oltre sentisse egli poi nello stile risulta ancora dall'esame delle cose tenui di lui; hayvi gentilezza ed XXII V1TA

arguzia ingegnosamente velata dalla schiettezza negli scherzi, nelle novellette e negli epigrammi; bizzarría e facezia finissima nelle poesíe Berniesche; naturalezza nelle Milanesi, di cui fu parco ma leggiadrissimo compositore.

Rara dote, ma comune alle poesíe di lui si è la costante schiettissima pittura ch'egli fece de' costumi e delle usanze de' tempi suoi, siccome Omero, Orazio, Dante e lo Shakespeare, che vivranno sempre nelle boc-

che degli uomini quai sommi storici e poeti.

Nè minor lode si dee alle sue prose. I Dialoghi, le pistole e qualche novella di lui sono distese con que' modi facili ed ingenui che si convengono allo stile famigliare. Quivi accorto si fu egli nella scelta di quelle dizioni che sono ricevute ed intese da tutti gl'Italiani, e nel rifiuto delle manierate e volute solo da qualche dialetto speziale. Colti e modestamente ornati sono i Ragionamenti accademici di lui, e gli Elogi del Tanzi e del Dadda, che grandeggiano per le cose, e naturalmente conducono a credere vero quanto si espone con bella semplicità, a differenza de' moderni elogi, che strani e falsi nello stile c'inducono a diffidare anco

delle qualità attribuite alle persone lodate.

Aveva egli nella giovinezza imitati gli antichi prosatori italiani con modi bensi propri e leggiadri, ma che sentivano un po' dell'antica sintassi, come ognuno sa, non tanto amica della chiarezza. La licenza franzese, introdottasi da quasi mezzo secolo nel linguaggio italiano, fece trascurare quelle forme e giaciture che si confanno all'indole del linguaggio medesimo, ed alla varia sposizione delle idee. Studiossi il Parini di conciliare la peregrina novità coll'indole della lingua nostra, e colla leggiadría de modi nostrali, togliendo le inversioni dove non sono richieste dalle idee o dall'uso costante della lingua stessa, svolgendo in regolari incisi gl'immensi periodi avviluppati, e rendendo ogni cosa facile e spedita, in guisa di allettare gl'Italiani a scrivere naturalmente e purgatamente nel tempo medesimo. E per parlare delle sue scritture di Belle Lettere ed Arti, che formano la massima parte delle suc prose, giova avvertire che l'eloquenza vi è sì spontanea nella scelta de' vocaboli e delle forme del dire,

e nella loro disposizione; vi è sì nobile, rapida ed energica, che risplende singolarmente e sparge le cose di tale vaghezza, che impegna non solo nello studio dell'esposte dottrine, ma serve d'esempio onde esercitare l'arte nell'insegnarla, siccome fecero Cicerone e Longino. Havvi nelle scritture medesime una nitida e gastigata floridezza, un' artificiosissima sprezzatura ed una ferma facilità, per le quali ognuno apprende agevolmente le cose, e si presume capace di scrivere in quella guisa la quale trovasi, alla prova, sì studiata, difficile ed originale.

Forza, nobiltà, armonía, ricchezza, grazia, scorrevolezza ed evidenza dominavano vieppiù nel suo discorso, che importantissimo per la grandezza de' sentimenti e delle dottrine rapiva gli animi, e faceva che tutti pendessero attoniti dalla bocca di lui. Tali doti cospirarono a renderlo egregio precettore. Quindi i più ardui dettami della filosofía e i più fini sentimenti applicati alle Belle Arti e dimostrati da lui vestivano le più evidenti forme. Condiva egli sovente i propri insegnamenti col garbo socratico, dialogizzando e mescolando la più leggiadra urbanità alla precisione della domanda; il che invita all'esattezza della risposta. Largo di meritata lode verso gli scolari, e delicato nel velare chi non la meritasse, pareva nel dimostrar muovamente la cosa mal intesa, che correggesse sè medesimo con bella disinvoltura.

Veggendo egli che gli antichi Critici aveano più sentito che veduto, trattando di Belle Arti, e che lo stesso Aristotele ed Orazio, che tanto conobbero i principi comuni delle medesime, trascurarono di collocare in lucida serie le teoriche loro, studiossi di ridurle a' principi generici ed esatti, e confermò i precetti coll'assidua osservazione della natura, la quale crea negli uomini affezioni costanti, e li guida a gustarle imitate nell'o-

pere delle Bell'Arti.

Il Du-Bos, L'André, il Batteux ed altri avevano già unite parecchie osservazioni comuni alle Belle Lettere ed Arti, e spezialmente il Batteux le aveva ridotte al principio dell'Imitazione dietro gl'insegnamenti di Platone ed Aristotele. Il Parini nel suo Corso di Belle Lettere applicato alle Belle Arti divise i principi loro fondaXXIV VITA

mentali e generali da' particolari e propri di ciascun'Arte; e ne ridusse i fondamentali all'interesse derivato dalla presentazione e imitazione della natura, alla varietà ed alla unità; i generali alla proporzione, all'ordine, alla chierezza, facilità e convenevolezza; ed i particolari, parlando di Belle Lettere, alla parola, alle lingue ed agli stili: e passò quindi alla lingua italiana, all'indole ed agli scrittori classici della medesima. Grandi ed utilissime verità contiene quell'opera insigne che intera ci rimane.

Ma conobbe celi di non avervi bastevolmente svi-Importe tutte le filosofiche osservazioni risguardanti le compinte teoriche delle Bell'Arti. Il Mendelsshon ed il Salzer procedettero oltre nelle teoriche stesse; ma da nudi metafisici passarono ad un'estremità opposta a quella de' Crițici antichi, cioè dal sentir troppo al troppo vedere. È inntile il ripetere tutte le opinioni del Sulzer e del Mendelsshou cofanto divolgate; basti il dire che il Parini da filosofo e letterato sommo si tenne nel mezzo, e ridusse a maggiore verità i principi fondamentali delle Bell'Arti. Non essendovi il trattato di lui sulle medesime, tenterò di esporre il metodo con cui le insegnava. Quanto all' essenza loro non conveniva egli col Sulzer, tampoco col Mendelsshon, che la fa consistere in una perfezione sensibile rappresentata per l'arte. Egli è vero, diceva il Parini, che l'arte aspira alla perfezione dietro quanto ne accenna sparsamente la natura, ma non l'ottiene giammai, perciocche non è degli nomini il conseguirla, siccome ci provano le continue discrepanze che sorgono fra loro relativamente alle opere delle arti, che trovansi sempre più o meno disettuose. Se la persezione costituisse l'essenza delle Bell'Arti, essa dovrebbe necessariamente trovarsi nell'opere delle medesime, siccome vi si trovano sempre i veri loro principi, la composizione e la imitazione, sieno esse bene o male trattate. La perfezione, secondo l'angustia delle umane menti, non è che un sentimento, o tipo ideale superiore ai sensi, che ci presentarono parzialmente idee o immagini onde comporto. sebbene non n'esistesse mai l'oggetto compiuto nella natura. La sola bellezza derivante dalle sensibili proporzioni cade sotto i nostri sensi, e forma lo scopo delle opere dell'arte, che aspira a perfezionarla.

Il Panni comiuciava dalla storia filosofica delle arti, discendeva poi alla parte risguardante le Belle Arti architettura, scultura, pittura, danza, musica, eloquenza poetica e prosaica, chiannate tali, perchè generano il diletto per la via del Bello. Esponeva quindi i due principi loro generali, la composizione e la imitazione.

Gli elementi della composizione sono la semplicità, la varietà e l'unità; nel che consiste il Bello naturale

ed artifiziale.

Le Belle Arti fanno la loro composizione; altre colla realtà, siccome la musica, l'architettura e la danza; altre co' segni reali delle cose, come la pittura e la scultura; altre co' segni convenzionali delle idee, come l'eloquenza, da cui deriva ogni maniera di stile.

Gli elementi dell'imitazione sono il vero di realtà, o di fantasia; lo scelto ed il perfezionato, che agiscono per l'economia, la distinzione e la convenevolezza. L'eccellenza poi dell'imitazione sta in quella delle umane passioni, cosa la più atta a commovere gli uomini:

ne deriva quindi la dottrina degli affetti.

Questi principj venivano da lui applicati a tutte le Belle Arti, e spezialmente alla Poesía, da cui traeva in maggior copia gli esempj. I più sublimi squarei di Omero, Euripide, Virgilio, Dante, dell'Ariosto e del Tasso, l'intero Edipo Re di Sofoele, parecchie liriche di Anacreonte e Pindaro, della Scrittura Ebraica, di Orazio e del Petrarea confermavano mirabilmente le sue dottrine. Cominciava egli dall'esaminare il tutto per li generali principi della composizione ed imitazione; osservava poi l'ordine particolare delle idee, la verità delle medesime e quella spezialmente delle immagini, la naturalezza e la forza degli affetti, che costituiscono il sommo pregio dell'arte; e da ultimo fermavasi sulla proprietà della lingua e dello stile, e sull'armonia imitatrice del verso. Tanta era in lui la evidenza dell'elocuzione, che spesso gli uditori trovavansi rapiti nel concilio de' Greci; sbalorditi dall'Omerica Discordia; teneramente commossi allo incontro di Andromaca e di Ettore; agitati terribilmente nella torre con Ugolino e co' suoi figlinoli; soavemente, illusi, coll'infelice Didone per una graduata serie di affetti, in cui eccellentissimo è Virgilio sì nel tutto come nelle parti del

XXVI VITA

suo poema. Interpretava egli con singolare artificio l' Edipo Re di Sofocle qual modello il più insigne della drammatica. Infatti le virtù di Edipo, e la sua fatale scelleraggine scoperta per terribili avvenimenti e punita da lui medesimo generano nell'animo un tale contrasto di affetti, che di continuo crescendo preparano segretamente l'animo stesso a cose maggiori, e non lasciandolo in riposo giammai non l'opprimono, nè lo precipitano nell'orribile minacciatogli dalla natura de' casi rappresentati; in modo che il nostro affetto insensibilmente diviene l'affetto di que' Greci, che agiscono, il più nuovo, il più contrastato, il più nobile ed il più terribile che si fosse mai con immenso diletto.

La semplicità de' Greci, ossia la presentazione delle cose e singolarmente degli affetti, eseguita con modinaturali, facili ed evidenti in guisa di esercitare e commovere l'animo senza pena, dimostravasi sottilmente dal Parint ne' più sublimi squarci di Omero, da lui chiamato l'autore che possedesse mai in più eminente grado d'ogni altro lo stile poetico e la poetica facoltà; doti che dopo Omero, malgrado i difetti de' tempi, nel nostro Dante sommamente risplendono.

Dopo la semplicità de' Greci ammirava egli forte la ingegnosa loro acutezza particolarmente negli epigrammi risguardanti soggetti di pittura o scultura fondati per lo più sul vero della fantasia; ma severamente notava quelli che ad ogni modo peccassero di falso. Egualmente censurava egli Omero, Virgilio e gli altri sommi scrittori laddove offesero di rado il

Vero ed il Bello.

Circa lo studio de' Classici greci, che tanto è difficile il gustare negli originali, voleva che se ne leggessero le buone traduzioni letterali, che conservano, se non altro, le grandi forme degli originali. È cosa facile, diceva egli, il rendere i sentimenti dell'originale amplificando, e trovare l'armonia imitativa di qualche cosa con lungo giro di versi; ma è quasi impossibile d'imitare le cose col suono proprio in pochi versi e in poche parole naturalmente e quasi a caso, come pur fanno i Classici, onde nelle opere loro l'arte, che tutto fa, nulla si discopre.

L'esempio però che soleva egli più sovente dimostrare, si è la Poetica di Orazio, in cui havvi le doti teoretiche e pratiche congiuntamente. Sudarono molto i Critici, e fra essi l'Einsio, per riordinarla: il Parin mostrava che ordinatissima è per sè, quanto esser lo dee una pistola, che è l'immagine del discorso famigliare in cui per avventura divagasi qualche volta dalle cose primarie, e che è fondata sui principi comuni alle Bell'Arti.

Infatti dal verso:

Humano capiti cervicem Pictor equinam

parlasi della composizione divisa in varia, semplice ed una, fino al verso:

Non satis est pulchra esse poëmata; dulcia sunto

dove cominciasi a parlare dell'imitazione distinta nel vero, nello scelto e nel per/czionato, coll'applicazione loro ai costumi ed agli affetti umani; e vi si progredisce sino al verso:

O major juvenum quamvis et voce paterna:

dopo il quale trattasi di regole generali spettanti al

buongusto fino alla fine.

Nè cessava mai dall'inculcare lo studio dell'italiana favella, che mostrava con finissime investigazioni essere la più ricca di modi, la più armoniosa e pieghevole delle viventi. Abborriva egli la riccrcatezza e l'affettazione qual peste d'ogni scrittura, e sofferiva più presto la trascuraggine e la licenza, quando non offendano la chiarezza, perchè il primo scopo d'ogni discorso è d'essere inteso. Ma nemico della perniziosa novità soleva dire, che chi non conosce la propria lingua, non può far valere, come si vorrebbe, i suoi pensieri; e che gl' Italiani correndo dietro al falso stile, ed alla confusione de' vocaboli e modi forestieri, arrischiavano di perdere la precisione delle idee. E sebbene commendasse molto le filosofiche istituzioni della Società del Caffè, a cui non appartenne mai, biasimava in maniera di lingua la licenza di molti fra que' dotti scrittori, la quale diffusasi per l'importanza delle cose del Beccaria, del Verri e del Frisi, rendette oscuro e corruppe assai l'italiano XXVIII VITA

idioma. Fuggite, diceva egli, gli scrittorelli lombardi, ed i recenti toscani degeneri dall'antica loro grandezza.

Nè meno singolari furono le doti morali di lui. Una mobilità somma di nervi ed una costante agitazione di muscolari irritamenti gli avevano costituito la tempra facilissima alle impressioni e per sè molto inquieta. Queste affezioni, che rendono gli uomini per l'ordinario sagaci osservatori di sè e d'altrui, spargono di un certo acre ed iracondo il discorso, e di una straordinaria risolutezza ed energía le azioni; e ben condotte spingono gli uomini verso gli oggetti utilmente ingeguosi, mal dirette li fanno diventare fastidiosi e maligni.

Il Parini moderò sagacemente, come Socrate, il suo carattere impetuoso; corresse la sua splendida bile, trasformandola nella socratica ironia, che mescolata coll'ingenuità, col garbo e col decoro non offende gli nomini, mentre li riprende gentilmente con un contrasto di modi che li sorprendono. Se adiravasi egli per avventura, l'ira sua era breve, fugace e nimica dell'odio. Alieno dalla malignità, non prese di mira i difetti di persona veruna ne' suoi Poemetti, ma servì alla storia de' costumi e delle abitudini de' tempi suoi, ne scelse i tratti più singolari, e li dipinse al vivo colorandoli con la verità e con la naturalezza, che sono proprie di tutti i tempi e luoghi possibili. Ne mai diseese altrove alla satira personale, se non contro uomini assolutamente tristi e licenziosi. Candido e gentile co' buoni, il Parini era acre, terribile e ficro co' malvagi. Abborriva egli singolarmente gli adulatori, i bugiardi ed i millantatori. Un certo Florent parrucchiere nel dargli una parrucca gli disse con baldanza naturale a' suoi: affè, signor Abate, non aveste, nè avvete mai parrucca sì bella: sdegnarsene, gittarla dalla finestra, non volerla più, benchè pagata, fu una cosa sola.

La dilicata sua probità accompagnavasi colla nobile alterezza che deriva dalla coscienza della propria integrità. Conservò egli sempre una certa fierezza con que' potenti i quali sogliono arrogarsi l'autorità che al solo merito si concede; nel mentre che mantennesi costantemente dolce, piacevole ed urbano cogl'infimi e

cogli eguali.

Quest' egregie qualità del Parini sono sì marcate e

trasfuse nelle opere di lui, che Vincenzo Monti, senz'averlo conosciuto mai, colla semplice lettura loro mirabilmente le espresse nella sua *Mascheroniana*.

L'arguzia e la facezia temperavano tratto tratto la severità del suo sembiante, e spesso usavane egli per indicare la fermezza dell'animo, non mai per iscurrilità. Due medici il visitarono ammalato; diceva l'uno: è duopo dar tuono alla fibra; l'altro: conviene secmarle tuono; ed egli: costoro, ad ogni modo, mi vogliono far morire in musica.

Tenace del proposito per una bella costanza, piegavasi ogni volta che il volesse la ragionevolezza. Amò, come debbono gli uomini dabbene, la onesta lode e l'ottima reputazione: abborrì sempre gli encomi volgari, e quelli che sentissero di affettazione. Nell'ultima età ogni lode gli era quasi indifferente, se quella tol-

gasi degli amici, che gli fu sempre cara.

L'amicizia occupògli ognora l'animo; la coltivò egli colla pienezza del cuore. Tutto il suo era comune agli amici per una liberalità derivata più dal sentimento che dalla prudenza; ebbe egli però la larga consolazione di vedersi in tal generosa gara corrisposto. L'amico suo Gian-Carlo Passeroni, in cui la ingenuità e candidezza dell'animo vanno del pari coll'eccellenza dell'ingegno, allorchè il Parini fu spogliato da ladri domestici, corse a recargli tutti i pochi quattrinelli che aveva. Difficile alle nuove amicizie, era egli studiosissimo delle antiche. Cogli amici amò sempre la consuetudine famigliare, e benchè cagionevole da tant'anni strascinavasi tutti i giorni dal librajo Domenico Speranza, e dal dottore Vincenzo Dadda letterato e virtnoso Epicurco. Nulla lasciò d'intentato onde giovare agli amici, pe' quali discese con altrui fino all'importunità ed alla preghiera. Le loro sventure lo rendettero inconsolabile lungamente, e quella, sopra ogni credere, dell'aureo suo discepolo Agostino Gambarelli, che per disperata malinconía si trafisse colla spada.

Grave spesso ed austero cogli uomini nuovi, il Parrivi era scherzevole e caramente litigioso cogli amici: simulava con loro aspre dispute e contese, che risolvevansi nel breve giro della conversazione, ma che parevano strane a chi viintervenisse a caso: tanta erane

XXX VITA

la bella ed accorta esagerazione, che certi momenti vestiva più le forme della passione che dell'amieizia. Io tacerò i molti nomi degli amici di lui, per non ar-

rischiare di scordarne parecchi.

Amò egli forte l'ingenuità de' fanciulli, che di continuo osservava e teneramente accarezzava. Trattenevasi pur molto colla gioventù di forme grandi e rilevate, e d'animo sensitivo e vivace; mal sofferiva quella che usurpasse i caratteri delle altre età. Stuzzicando l'amor proprio de' giovani, pungevali con festività e baldanza, dava loro la baja, e dilettavasi di que' moti subiti e veementi con cui si schermisce la calda gioventù, e prepara l'animo a cose maggiori. Era egli affettuoso e piacevole co' suoi discepoli, tra cui gli furono singolarmente cari Agostino Gambarelli, Gianbattista Scotti, l'Obblato Antonio Mussi, Antonio Conti, Febo D'Adda, Giovanni Torti e Palamede Carpani.

Complesso d'organi estremamente sensitivi e delicati, vivacissima fantasía, tenero cuore, finezza rara di modi, che erano in lui, volevano che l'animo suo fosse soggetto alla più soave e forte delle passioni. Amò le vaghe e gentili donne, e ne fu spesso riamato. Ma nobile e dignitoso dava un'aria di grandezza alle sue stesse passioni, che mai nol declinarono dalla rigida virtù. Le donne ornate di modestia, di aria ingenua, di patetici sentimenti e di forme grandemente scolpite avevano

il più forte predominio sull'animo di lui.

Ma le sue virtù non risplendettero mai tanto, quanto nell' esercizio del Magistrato repubblicano. Amante di una moderata libertà fino sotto i re, ed invincibile nella sua costanza, non lasciossi giammai sedurre dalla lusinghiera novità nemica spesso dell'ordine e della giustizia; biasimò, combattè sempre con alacrità quante violenze volevansi commettere sotto l'arbitrio specioso della libertà. Non forza d'insidiosi sofismi, non furore di partito, non mali artifiziosamente simulati poterono strappargli di bocca mai una sentenza la quale si opponesse alla fredda rettitudine, che sempre egli sostenne con fulminea eloquenza. Colla persecuzione e colla violenza non si vincono gli animi, nè si ottiene la libertà colla licenza e co' delitti. Il popolo vi si conduce col pane e col buon consiglio: non si dee urtarlo ne' suoi

pregiudizj, ma vincerlo per sè stesso coll'istruzione e coll'esempio più che colle leggi. Così avvisava egli, e sì francamente parlava co' suoi e cogli stranieri.

Gl'imminenti mali della patria, per cui volentieri avrebbe sagrificato la vita, il trassero spesso alla segreta amarezza del pianto; il che aggiugnevagli in

pubblico lena e conforto.

Molti sono i tratti rari ed insigni di lui, qual uomo pubblico e privato nel tempo repubblicano. Uno di que' forsennati che nelle apparenze pongono la libertà, voleva che chiunque si presentasse al Magistrato, vi stesse a capo coperto. Un buon alpigiano, che sempre aveva fatto altrimenti, benchè ripreso, uon sapeva coprirsi per rispettosa abitudine: allora il Parini: Copritevi il capo, e guardatevi le tasche.

Quando il generale Despinoy represse il Municipio di Milano con minacce brutali, ridendo il Parini, e toccando la ciarpa che gli pendeva dall'omero al fianco, or ora, disse, ci pougono un po' più in su questa

ciarpa, e ce la stringono.

Egli fu nel Municipio che il Parini acremente perseguitando coll'indagine certi quali che rubarono a nome del Municipio stesso, e trovandovisi chi con smoderato garrito cercava di travolgere la verità, l'arguto Pietro Verri disse al Parini medesimo: Il ludro alla fine siete voi, che qui rubate il soggetto di una bella satira.

Ripreso il Parini, per istrada, da uno sciagurato, perchè facesse la carità ad un Tedesco prigioniere, la fo, disse, al Turco, al Giudeo, all'Arabo, al Tedesco; la farei a te, se tu ne avessi bisogno.

Volevasi da un furibondo fargli gridare in picno teatro: morte agli aristocratici: ed egli: viva la repubblica: morte a nessuno, con voce sì terribile, che l'au-

dace ne ammutoli.

Contro i nemici di Franceso Melzi diceva: Costoro non s'accorgono che, perseguitando un nomo distinto, lo rendono vieppiù famoso e desiderato.

In que' giorni turbolenti disse a più di un amico:

sei tu buono qual jeri?

Un censore si severo non poteva piacere in quella stagione, e fu chiamato nomo di soverchio prudente Parini. Vol. I. v

XXXII VITA

ed inetto. Il precipizio delle cose gli fece desiderare un congedo dal Magistrato, e nell'ottenerlo mise un sospiro, e disse: Ora sono libero da vero. Quando le fazioni cesseranno, ed il popolo assolutamente stabilirà le sue leggi fondamentali, e nominerà i suoi magistrati. allora occorrendo servirò nuovamente la patria.

La politica inquisizione, di cui tanto abusavasi in que' di, gli faceva, sopra ogni altra eosa, ribrezzo. Scrisse egli a Giovanni Paradisi, che astenevasi dal commercio epistolare, non amando che la purità delle sue letiere fosse stuprata da qualche mascalzone.

Nè giunti i Tedeschi, coloro che volevano togliergli la cattedra declinarono punto l'animo sicuro di lui. Un amico allora gli offeriva al caso un onesto ricovero; ed egli: Andrò più presto mendicando per ammae-

stramento de' posteri ed infamia di costoro.

I tempi vogliono un'altra dichiarazione sulle opinioni del Parini. Nemico egli della superstizione e dell'impostura fu creduto ateo, e nol fu mai, nè poteva esserlo un nomo dotato come lui di fervidissima fantasia. Io mi consolo, diceva egli, coll'idea della divinità; nè trovo veruna norma sicura dell'umana giustizia, oltre i timori e le speranze di un altro avvenire.

Queste doti esimie lo seguirono fino alla tomba. L'ultima sua giornata levossi alle otto del mattino, per inquietudine e caldo eccessivo, e fu tosto salutato da Calimero Cattaneo professore di Rettorica, e da Paolo Brambilla professore di Geometría ed Algebra, al quale dettò con voce elevata un Sonetto, che si volle da lui sul ritorno de' Tedeschi; finitolo, disse: Vi ho posto un buon ricordo. Intanto sopraggiunse il medico Jacopo Locatelli, che richiesto da lui sull'andamento della malattía, non disse presente ma vicino il pericolo. Udillo il Parini coll' usata serenità, e andato nella vicina sala ragionò placido cogli astanti Febo D'Adda, Brambilla, Angelo Vecchi e Giuseppe Airoldi. Agitato poi da lieve vomito e da vivissimo fuoco che gli discorreva le spalle: Una volta, disse, ciò si sarebbe creduto un folletto, ora non credesi piu al folletto nè al diavolo : tampoco a Dio , in cui però crede il Parini.

Scioltasi alle due dopo il meriggio la conversazione,

ritornò egh alla stanza, e giunto dicontro ad una finestra vide una luce inusitata, e disse ridendo al servidore, che non avea veduto mai sì bene dell'occhio risanato; sentissi una nuova forza, per cui passeggiò dall'una all'altra stanza, senzi esservi tratto da altrui, come di solito accadeva. Dopo varie faccende sdrajossi sul letto, torse alquanto la bocca, nè parlò più: momenti dopo placido spirò.

Privatissimi furono i funerali da lui per lutto de' tempi, e per ultima sua volontà così espressa: L'oglio, ordino, comando, che le spese funebri mi siano fatte nel più semplice e mero necessario, ed all'uso che si

costuma per il più infimo dei cittadini.

Calimero Cartaneo pose al tunulo di lui nel Cimitero di Porta Comasina la seguente iscrizione:

IOS · PARINI · POETA
HIC · QVIESCIT
INGENVA · PROBITATE
EXQVISITO · IVDICIO
POTENTI · ELOQVIO · CLARVS
LITTERAS · ET · BONAS · ARTES
PVBLICE · DOCVIT · AN · XXX
VINIT · AN · LXX
PLENOS · EXISTIMATIONIS · ET · GRATIAE
OB · A · MDCCXCIX

L'astronomo Oriani, dopo parecchi tentativi onde onorare in pubblico la memoria del Parini, gli fece a spese proprie collocare ne' portici del Ginnasio di Brera un nobile monumento coll'effigie di lui sculta in marmo da Giuseppe Franchi: nel cui piedestallo scrisse l'Oriani medesimo:

IOSEPHVS · PARINIVS
CVI · ERAT · INGENIVM
MENS · DIVINIOR
ATQVE · OS · MAGNA · SONATVRVM
OBIIT
XVIII · KAL · SEPT · A · MDGCIG

### XXXIV VITA DI GIUSEPPE PARINI

L'avvocato Rocco Marliani, che dal Parini chiamavasi il più chiaro amico della sua vecchiaja, nell'amena sua villa, che sorge presso la terra di Erba, detta Amalia dal nome di sua moglie ugualmente amica del Parini, gl'innalzò un grazioso tempietto col simulacro di lui, e con varj ingegni musicali, sovra di un colle che specchiasi nel vago Eupili suo.

Ma il più bel monumento della sua gloria sta nell'ammirazione de' posteri e nel cuore de' suoi concittadini, che vivo l'amarono, ed ora ne serbano una

soavemente trista rimembranza.

# POESIE SCELTE

### AFFERTIMENTO

La scelta delle Opere de' sommi poeti e letterati spesso è cazione di biasimo, e ben raro di lode a chi s'accinga a farla: tanto sono varii gli umani giudizii, e tanto i gusti diversi. Non parlo poi delle passioni e de' segreti maneggi di molti letterati contro que' grandi ingegni che primeggiano all'età loro, studiandosi in certa guisa di renderli minori della lora gloria. Un solo esempio ne ricordo, perchè accadde a me stesso relativamente al Parini. Luigi Cerretti, uomo di molte lettere, e buon pocta livico e satirico, allorche divisai di pubblicare le Opere del Parini, m'era sempre accanto; ora dicendo che la tale composizione andava pubblicata, ora che la tal altra eragli stata recitata dal Parini medesimo. Cedei, qualche volta, alle importanc instanze di lui, ed ebbi a pentirmene, perchè quell'avmo, che meco discendeva alla preghiera per riescire nel suo mal talento, andava poi dicendo che io stampava la quisquiglia e il loto del PARINI. Buon per noi, che anco in quella pretesa quisquiglia brillino sempre genune! Feci la presente scelta con molta tema, lo confesso. e con profonda venerazione di questo grande scrittore, al quale mi stringono eterni nodi d'amicizia e di gratitudine.

Non posi mano al testo originale del Giorno, già troppo famoso; e misi a piè di pagina le molte Lezioni varie che stanno nel III Codici del Mattino, nei III del Mezzogiorno, nei II del Vespro e nel 111 della

Notte, da me posseduti, perchè mi parve che que' cangiamenti dal poeta fatti con somma eleganza e maestria dopo la divolgazione del primo testo, servano tutti mirabilmente allo studio della Poetica.

Libero la mia fede pubblicando, come promisi da anni, fra le prose del Parini la sua Descrizione delle Feste celebrate in Milano l'anno 1771 per le Nozze delle LL. AA. RR. l'Arciduca Ferdinando d'Austria e l'Arciduchessa Maria Beatrice d'Este: lavoro commendevole per la sua rara semplicità ed eleganza.

## IL GIORNO



## ALLA MODA

Lungi da queste carte i cisposi occhi già, da un secolo rintuzzati; lungi i fluidi nasi de' malinconici vegliardi. Qui non si tratta di gravi ministeri nella patria esercitati, non di severe leggi, non di annojante domestica economia, misero appannaggio della canuta età. A te, vezzosissima Dea, che con sì dolci redine oggi temperi e governi la nostra brillante gioventù, a te sola questo piccolo Libretto si dedica e si consagra. Chi è che te qual sommo Nume oggimai non riverisca ed ouori, poichè in sì breve tempo se' giunta a debellar la ghiacciata Ragione, il pedante Buon Senso e l'Ordine seccagginoso, tuoi capitali nemici, ed hai sciolto dagli antichissimi lacci questo secolo avventurato? Piacciati adunque di accogliere sotto alla tua protezione, che forse non u'è indegno, questo piccolo Poemetto. Tu il reca su i pacifici altari, ove le gentili Dame e gli amabili Garzoni sagrificano a se medesimi le mattutine ore. Di questo solo

egli è vago, e di questo solo andrà superbo e contento. Per esserti più caro egli ha scosso il giogo della servile rima, e se ne va libero in versi sciolti, sapendo che tu di questi specialmente ora godi e ti compiaci. Esso non aspira all'immortalità, come altri libri, troppo lusingati da' loro Autori, che tu, repentinamente sopravvenendo, hai seppelliti nell'oblio. Siccome egli è per te nato, e consagrato a te sola, così fie pago di vivere quel solo momento che tu ti mostri sotto un medesimo aspetto, e pensi a cangiarti e risorgere in più graziose forme. Se a te piacerà di riguardare con placid'occhio questo Mattino, forse gli succederanno il Mezzogiorno e la Sera; e il loro Autore si studierà di comporli ed ornarli in modo, che non men di questo abbiano ad esserti cari.

### IL MATTINO

Giovin Signore, o a te scenda per lungo Di magnanimi lombi ordine il sangue Purissimo, celeste; o in te del sangue Emendino il difetto i compri onori, E le adunate in terra o in mar ricchezze Dal genitor frugale in pochi lustri, Me precettor d'amabil rito ascolta.

Come ingannar questi nojosi e lenti Giorni di vita, cui (1) sì lungo tedio E fastidio insoffribile accompagna, Or io t'insegnerò. Quali al Mattino, Quai dopo il Mezzodì, quali la Sera Esser debban tue cure apprenderai, Se in mezzo a gli ozi tuoi ozio ti resta Pur di tender gli orecchi a' versi miei.

Già l'are a Vener sacre e al giocatore Mercurio ne le Gallie e in Albïone Devotamente hai visitate, e porti Pur anco i segni del tuo zelo impressi: Ora è tempo di posa. In vano (2) Marte A sè t'invita; chè ben folle è quegli Che a rischio de la vita onor si merca; E tu naturalmente il sangue abborri. Nè i mesti de la Dea Pallade studj

(1) che

<sup>(2) . . .</sup> Invan te chiama Lo Dio dell'armi . . .

Ti son meno odiosi: avverso ad essi Ti feron () troppo i queruli ricinti Ove l'arti migliori e le scienze Cangiate in mostri e in vane orride larve Fan le capaci volte echeggiar sempre Di giovanili strida. Or primamente Odi, quali il Mattino a te soavi Cure debba guidar con facil mano.

Sorge il Mattino in compagnia dell'Alba Innanzi (2) al Sol che di poi grande appare Su l'estremo orizzonte a render licti Gli animali e le piante e i campi e l'oude. Allora il buon villan sorge dal caro Letto cui la fedel sposa (3) e i minori Snoi figlioletti intiepidir la notte; Poi sul cello 4 recando i sacri arnesi Che prima ritrovâr (5) Cerere e Pale, Va (6). col bue lento innanzi, al campo, e scuote Lungo wil picciol sentier da' curvi rami Il (8) rugiadoso umor che, quasi genina, 1 9) nascenti del Sol raggi rifrange.

Ti féro ahi troppo . . .
 Dinanzi

(3) moglie

(4) Poi sul dorso portando i sacri arno i

(5) . . . ritrovò Cerere o Pale . . . Che primiera inventò Cerere o Pale.

(6) Esce seguindo i lenti bovi, e scote . . . Move seguendo i lenti bovi . . . Va col buc lento innanzi andando, e scuote

(7) Per lo angusto sentier da i curvi rami . . .

Per l'angusto . . .

(8) Fresca rugiada, che di genome al paro

(9) La nascente del Sol luce rifrange . . . Il nascente dei Sol lume rifragne . . . I nascenti del Sel raggi sparpaglia . . . Il nascente del Sol raggio sparpaglia.

Allora (1) sorge il fabbro, e la sonaute Officina riapre, e all'opre torna L'altro di non perfette: o se di chiave Ardua e ferrati ingegni all' (2) inquieto Ricco l'arche assecura, o se d'argento E d'oro incider vuol giojelli e vasi Per ornamento a nuove (3) spose o a mense.

Ma che? tu inorridisci, e mostri in capo (4), Qual istrice pungente, irti i capegli (5) Al suon di mie parole? Ah non (6) è questo, Signore, il tuo mattin. Tu col cadente Sol (7) non sedesti a parca mensa, e al lume Dell' (8) incerto crepuscolo non gisti Jeri a corcarti (9) in male agiate piume, Come dannato è a far l'unile vulgo.

A voi, celeste prole, a voi, concilio Di (10) Semidei terreni, altro concesse Giove benigno: e con altr'arti e leggi Per novo calle a me convien guidarvi (11).

<sup>(1)</sup> Sorge anche il fabbro allora, e la sonante

<sup>(2)</sup> a lo

<sup>(3) . . .</sup> a nova sposa . . .

<sup>(4) . .</sup> in capo mostri . . . . mostri in fronte

<sup>(5)</sup> capelli

<sup>(6) . . .</sup> Ah il tuo mattino . Signor , questo non è . . . Questo , Signor . non è.

<sup>(7)</sup> Di, non sedesti a parca cena, e al lume

<sup>(8)</sup> De lo incerto

<sup>(9)</sup> Jeri a giacer tra male agiate coltri . . .
Jeri a posar qual nei tuguri suoi
Entro a rigide coltri il vulgo vile . . .
Jeri a posar qual ne' tuguri suoi
Tra le rigide coltri il vulgo vile . . .
Tra le rigide coltri il unortal vulgo.

<sup>(10)</sup> Almo di Semidei altro concesse . . . Grande di Semidei

<sup>(11)</sup> l'er novo calle a me guidarvi è d'uopo.

Tu tra le veglie e le canore scene, E il patetico gioco, oltre più assai Producesti la notte; e stanco alfine, In aureo cocchio, col fragor di calde Precipitose rote, e il calpestío Di volanti corsier, lunge agitasti Il queto aere notturno, e le tenébre Con fiaccole superbe intorno apristi; Siccome allor che il Siculo terreno (1) Dall'uno all'altro mar rimbombar feo Pluto col carro, a cui splendeano innanzi Le tede de le Furie anguicrinite.

Così (2) tornasti a la magion; ma quivi A (3) novi studj ti attendea la mensa, Cui ricoprien pruriginosi cibi E licor lieti di Francesi colli, O (1) d'Ispani, o di Toschi, o l'Ongarese Bottiglia, a cui di verde (5) edera Bacco Concedette corona, e disse: Siedi (6) De le mense reina. Alfine il Sonno Ti sprimacciò le morbide coltrici

(1) . . . il Siculo paese

(2) Tal ritornasti ai gran palagi: e quivi . . . Tal ti rendesti ai gran palagi: e quivi

(3) Cari conforti a te porgea la mensa Che ricoprien pruriginosi cibi . . . Caro conforto a le fatiche illustri Già ti attendean pruriginosi cibi . . . Venien per te pruriginosi cibi

(4) E d'Ispani e di Toschi, o l'Ungarese

(5) Bottiglia, a cui di verdi ellere Bromio

(6) . . . e disse: or siedi

De le mense regina. Al fine il sonno

Di propria man ti sprimacciò le coltrici . . .

Ti sprimacciò di propria man le coltrici . . .

Di propria mano sprimacciò le coltrici

Molle cedenti, ove, te accolto, il fido

Servo calò le ombrifere cortine:

Di propria mano, ove, te accolto, il fido Servo calò le seriche cortine; E a te soavemente i lumi chiuse Il gallo, che li suole aprire altrui.

Dritto è perciò (1) che a te gli stanchi sensi Non sciolga da' papaveri tenaci Morfeo prima, che già grande il giorno Tenti di penetrar fra gli spiragli De le dorate imposte, e la parete Pingano a stento in alcun lato i raggi (2) Del Sol ch'eccelso a te pende sul capo. Or qui principio le leggiadre cure Denno aver del tuo giorno; e quinci io debbo (3) Sciorre il mio legno, e co' precetti mici Te ad alte imprese ammaestrar cantando.

Già i valletti gentili udir lo squillo Del 4 vicino metal, cui da lontano Scosse tua man col propagato moto; E (5) accorser pronti a spalancar gli opposti Schermi a la luce, e rigidi osservaro Che con tua pena non osasse Febo Entrar diretto a saettarti (6) i lumi. Ergiti (5) or tu alcun poco, e sì ti appoggia

- (1) Dritto è però, che a te gli stanchi sensi Dai tenaci papaveri Morfeo Prima non solva, che già grande il giorno Fra gli spiragli penetrar contenda (2) rai
- (3) . . . e quindi io deggio(4) De' penduli metalli, a cui da lunge Diffusi moti la tua mano impresse . . . Moto improvviso la tua mano impresse:
- (5) Già corser pronti . . . E corser pronti . . .
- (6) saettarte(7) Ergi dunque il bel fianco, e si ti appoggia Alli origlier, che lenti degradando, All'omero ti fien molle sostegno.

Alli origlieri, i quai lenti gradando, All'omero ti fan molle sostegno. Poi (1) coll indice destro, lieve lieve Sopra gli occhi scorrendo, indi dilegua Quel che riman de la Cimmeria nebbia; E (2) de labbri formando un picciol arco, Dolce a vedersi, tacito sbadiglia. Oh (3) se te in sì gentile atto mirasse Il duro capitan, qualor (1) tra l'armi, Sgangherando le labbra (5), innalza un grido Lacerator di ben costrutti orecchi. Onde a le squadre vari moti impone; Se 6 te mirasse allor, certo vergogna Avría di sè, più che Minerva il giorno Che. di flauto sonando, al fonte scorse Il turpe aspetto de le 6 guance enfiate.

Ma <sup>(8)</sup> già il beu pettinato entrar di nuovo Tuo damigello i veggo. Egli a te chiede <sup>(9)</sup>, Quale oggi più de le bevande usate Sorbir ti piaccia in prezïosa tazza. Indiche merci son tazze <sup>(10)</sup> e bevande:

- (i) E coll'indice destro lieve lieve Sovra gli occlii trascorri, e ne dilegna
- (2) Poi(3) Ahi se te in si vezzoso atto mirasse
- (f) Il duro capitan, quando tra l'arme
- (5) Sgaugherando la bocca . . .
- Sgangheraudo la bocca un grido innalza
- (6) S' ei te mirasse aller.
- (7) . . . de la guancia enfiata . . . . . . . de le enfiate guance.
- (8) Ma il danigel ben pettinato i crini Ecco s'inneltra, e con sommessi accenti Chiede, qual più de le bevande usate
- Sorbir lu goda in preziosa tazza:

  (c) Tuo damigel veggiio, Semmesso ci chiede
  (10) luzza

Scegli qual più desii (1). S'oggi ti giova Porger dolci allo stomaco fomenti, Sì che (2) con legge il natural calore V'arda temprato, e al digerir ti vaglia, Scegli (3) il brun cioccolatte, onde tributo Ti dà (1) il Guatimalese e il Caribeo, C'ha di barbare penne avvolto il crinc. Ma se nojosa ipocondría t' (5) opprime, O troppo intorno a le vezzose (6) membra Adipe cresce, de' tuoi labbri onora La nettarea bevanda ove abbronzato Funia (5) ed arde il legume a te d'Aleppo Giunto, e da Moca (4), che, di mille navi Popolata mai sempre, insuperbisce.

Certo fu d'uopo che dal prisco seggio (8) Uscisse un regno, e con ardite vele Fra straniere procelle e novi mostri E teme e rischi ed inumane fami Superasse i confin, per lunga (9) etade

Inviolati ancora: e ben fu dritto

(2) Onde

(3) Tu il cioccolatte eleggi . . .

Il cioccolatte eleggi . . .

- (4) Ti diè il Guatimalese, o il Cardeo Che di barbare penne avvolto ha il crine... Che di penne diverse il capo avvolge... Che di lucide penne avvolto ha il crine:

(6) . . . divine membra

- (7) Arde e fumica il grano a te d'Aleppo
- (8) Certo fu d'uopo che dai prischi seggi Useisse un regno, e con audaci vele
- (9) · · · per tanta etade
- (a) Il Caffe,

Seegli qual più l'aggrada. Ami tu forse . . . Libra i consigli tuoi. S'oggi a te giova

Se Cortes (1) e Pizzarro umano sangue Non istimâr quel ch'oltre l'Oceáno Scorrea le umane membra; onde (2) tonando E fulminando, alfin spietatamente Balzaron giù da' (3) loro aviti troni Re Messicani e generosi Incassi; Poichè (4) nuove così venner delizie, O gemma de gli eroi, al tuo palato.

Cessi 'l cielo però, che in quel momento Che la scelta (5) bevanda a sorbir prendi, Servo indiscreto a te improvviso (6) annunzi Il (7) villano sartor che, non ben pago D'aver teco diviso i ricchi drappi, Oso sia ancor con pólizza infinita A (8) te chieder mercede. Ahimè, che fatto

- (1) Se Pizzarro e Cortese umano sangue Più non stimar . . .
- (2) . . . e se tonando
- (3) . . . dai grandi aviti troni . . . Giù dai grandi balzaro aviti troni
- (4) Poi che
- (5) . . . l'eletta bevanda . . .
- Che le scelte bevande . . .
- (6) . . . a te repente annunci
- (7) O il villano . . .
- (8) Fastidirti la mente; o di lugubri
  Panni ravvolto il garrulo forense,
  Cui de' paterni tuoi campi e tesori
  Il periglio s'affida (1); o il tuo castaldo,
  Che gia con l'alba a la città discese
  Bianco di gelo mattutin la chioma.
  Così zotica pompa i tuoi maggiori
  Al di nascente si vedean dintorno.
  Ma tu, gran prole, in cui si feo scendendo
  E più mobile il senso e più gentile,
  Ah (2) sul primo tornar de' lievi spirti
  All'nfficio diurno (3), ah non feriuli

<sup>(1)</sup> si affida

<sup>(2)</sup> Deh

<sup>(3)</sup> All'ufficio del di, deh

Quel (1) salutar licore agro e indigesto Tra (2) le viscere tue, te allor farebbe E in casa e fuori e nel teatro e al corso Ruttar plebejamente il giorno intero!

Ma (5) non attenda già ch'altri lo annunzi, Gradito ognor, benchè improvviso, il dolce Mastro che i (4) piedi tuoi, come a lui pare, Guida e corregge. Egli all'entrar si fermi Ritto sul limitare; indi, elevando Ambe le spalle, qual testudo il collo Contragga alquanto, e ad un medesmo tempo Inchini (5) 'I mento, e con l'estrema falda Del piumato cappello il labbro tocchi.

Non (6) meno di costui facile al letto Del mio Signor t'accosta (7), o tu che addestri A modular con la flessibil voce Teneri (8) canti, e tu che mostri altrui

D'imagini si sconce. Or come i detti Di costor soffrirai barbari e radi; Come il penoso articolar di voci Smarrite, titubanti al tuo cospetto; E tra l'obliquo profondar d'inchini, Del calzar polveroso in su i tappeti Le impresse orme indecenti? . . . . . Or come i detti, Come il penoso articolar di voci Smarrite, titubanti al tuo cospetto; E tra l'obliquo profondar d'inchini Del calzar polveroso in su i tappeti Le impresse orme soffrire? . . .

(1) II

(2) Ne le viscere tue te allor faría

(3) Non fia che attenda già che altri lo annunci . . . Non attenda però ch' altri lo annunci

(4) Mastro che il tuo bel pie, come a lui piace, Modera e guida. Egli all'entrar s'arresti

(5) Il mento inchini . . .

(6) E non men di costui . . .

(7) Del mio Signor t'innoltra, o tu che addestri

(8) Soavi canti; e tu che insegni altrui

Come vibrar (1) con maestrevol arco Sul cavo legno armoniose fila.

Nè la squisita a terminar corona Dintorno (2) al letto tuo manchi, o Signore, Il precettor del tenero idioma Che da la Senna, de le Grazie madre, Or (3) ora a sparger di celeste ambrosia Venne all'Italia nauseata i labbri. All'apparir di lui l'Itale voci Tronche cedano il campo al ler tiranno; E a la nova ineffabile @ armonía De' soprumani (5) accenti, odio ti nasca Più grande in sen contro a le impure (6) labbra Ch'osan macchiarse ancor di quel sermone Onde in Valchiusa fu lodata e pianta (a) Già la bella Francese, ed 🗘 onde i campi All'orecchio dei Re cantati fûro "Lungo il fonte gentil de le beil acque (b. ». Misere labbra, che temprar non sanno Con le Galliche grazie il sermon nostro. Sì che men aspro a' dilicati spirti, E men barbaro suon fieda gli orecchi!

Or te questa, o Signor, leggiadra schiera Trattenga (8) al muovo giorno, e di tue voglie

(1) Come agitar . . .

(2) Che intorno siede a te manchi, o Signore . . . Che segga intorno a te manchi, o Signore,

(3) Pur ora

(4) . . . ineffabil melodia (5) D♂ sovrumani accenti odio ti sorga

(6) . . . a le bocche impare

(7) Già la bella Francese, e i culti campi

(8) Al novo di trattenga, e di lue voglie

(a) Madonna Laura.

(b) Alamanni, Coltivaz.

Irresolute ancora or l'uno ① or l'altro Con piacevoli ② detti il vano occúpi; Mentre tu chiedi lor, tra i lenti, sorsi Dell'ardente bevanda, a qual cantore Nel vicin verno si darà la palma Sopra ③ le scene; e s'egli è il ver che rieda L'astuta Frine che ben cento folli Milordi rimandò nudi al Tamigi; O se il brillante danzator Narcisso Tornerà ④ pure ad aggliacciare i petti De' ⑤ palpitanti Italici mariti.

Pcichè (6) così gran pezzo a' primi alberi Del tuo mattin teco scherzato fia, Non senz'aver licenziato (7) prima L'ipocrita pudore, e quella schifa Cui (8) le accigliate gelide matrone Chiaman modestia; alfine, o a lor talento, O da te congedati, escan costoro. Doman si (9) potrà poscia, o forse l'altro Giorno a' precetti lor porgere orecchio, Se meno (19) ch'oggi a te cure dintorno

(i) Irresolute aucora or quegli or questi . . . , . . . o quegli o questi

(2) Con piacevol discorso il vano adempia . . . Con piacevol metteggio il vano adempia ,

(3) Sovra le scene: o s'egli è il ver che rieda
(4) Torni pur auco ad agghiacciare i petti . . .
Fia che ritorni . . .

(5) De' vaglii palpitanti e de' mariti.

(6) Così poi che gran pezzo a i novi albóri Così poi che gran tempo . . .

(7) Non senz aver da te rimosso in prima

(8) Che

(9) Doman quindi potrai, ο Γaltro forse . . . Doman poi ti fia dato, ο Γaltro forse

(10) Se men ch'oggi le cure a te dintorno . . . Se a bei momenti tuoi cure minori
Ozio daranno . . .

Porranno assedio. A voi, divina schiatta, Vie (1) più che a noi mortali, il ciel concesse Domabile (2) midollo entro al cerébro, Sì che breve lavor (3) basta a stamparvi Novelle idee. In oltre a voi fu dato Tal de' sensi e de' nervi e de gli spirti Moto e struttura, che ad un tempo mille Penetrar puote e concepir vostr'alma Cose diverse, e non però turbarle (4) O confonder giammai, ma scevre e chiare Ne' lor alberghi ricovrarle in mente.

Il vulgo intanto, a cui non dessi (5) il velo Aprir de' venerabili misteri, Fie pago assai, poi che vedrà sovente Ire e (6) tornar dal tuo palagio i primi D'arte maestri; e con aperte fauci Stupefatto berà le tue sentenze.

Ma già (5) vegg'io che le oziose lane Soffrir (8) non puoi più lungamente, e in vano Te l'ignavo tepor lusinga e molce; Però che or (9) te più gloriosi affanni Aspettan l'ore a (10) trapassar del giorno.

> Se men ch'oggi di cure a te dintorno Porrassi assedio . . .

- Più assai che a noi . . .
   Domabili midolle . . .
   Si che breve lavoro unir vi puote Ampio tesor d'ogni scienza ed arte . . . Si che breve lavor nove scienze Vale a stamparvi . . .
- (4) Cose diverse, e non però turbate O confuse giammai, ma scevre e chiare Ne le lor sedi ricovrarle in mente.
- (5) lice
- (6) o
- (7) Ma ben vegg io . . .(8) Premer non sai . . .
- (9) Però che te . . .
- (10) . . . ad illustrar . . .

Su (1) dunque, o voi, del primo ordine servi, Che de gli (2) alti Signor ministri al fianco Siete incontaminati, or dunque voi Al mio divino Achille, al mio Rinaldo L'armi apprestate. Ed ecco in un baleno I tuoi (3) valletti a' cenni tuoi star pronti. Già 4 ferve il gran lavoro. Altri ti veste La serica zimarra, ove disegno (5) Diramasi Chinese; altri, se il chiede Più la stagione, a te le membra copre Di stese infino al piè tiepide pelli. Ouesti al fianco ti adatta 6 il bianco lino, Che sciorinato poi cada e difenda I calzonetti; e quei, d'alto curvando Il cristallino rostro, in su le mani Ti versa acque (5) odorate, e da le mani In limpido bacin sotto le accoglie. Quale il sapon del redivivo muschio Olezzante all'intorno, e qual ti porge Il macinato di quell'arbor frutto Che a Ródope fu già vaga donzella, E chiama (8) in van, sotto mutate spoglie, Demofoonte ancor, Demofoonte (a).

(t) O voi dunque del primo . . . Or dunque voi del primo . . .

(2) Che di nobil Signor ministri . . . (3) I damigelli . . .

(3) I damigelli . . . (4) Quanto ferve lavoro . . .

(5) ... bei fregi Diramansi Chinesi . . .

(6) cinge (7) onde

(8) E piagne . . .

(a) Filli cangiata in mandorlo. V. la Favolu.

Parini, Vol. 1.

L'un (1) di soavi essenze intrisa spugna, Onde tergere i denti, e l'altro appresta Ad imbianchir (2) le guance util licore.

Assai pensasti (3) a te medesmo: or volgi Le tue cure per poco ad altro obbietto Non indegno di te. Sai che compagna, Con cui divider (4) possa il lungo peso Di quest'inerte vita, il ciel destina Al giovine Signore. Impallidisci? No (5), non parlo di nozze: antiquo e vieto Dottor sarei, se così folle io dessi A te consiglio. Di tant'alte doti Tu (6) non orni così lo spirto e i membri, Perchè in mezzo a la tua (7) nobil carriera Sospender debbi 'l corso, e fuora uscendo Di cotesto a ragion detto Bel Mondo, In tra i severi di famiglia padri Relegato ti giacci, a (8) un nodo avvinto Di giorno in giorno più penoso, e fatto Stallone ignobil de la razza umana.

(i) Un

(2) Ad imbiancar . . .

(3) Assai, Signore, a te pensasti: or volgi L'alta mente per poco ad altri obbietti Non men degni di te . . .

(4) Con cui partir de la giornata illustre I travagli e le glorie il ciel destina

(5) Ahi di nozze non parlo . . . Ahi non parlo di nozze . . .

(6) Già

(7) . . . a la fulgida carriera

To il tuo corso interrompa...

(8) Relegato ti giaci, oscuro fatto
E ignobil fabbro de la razza umana...
Relegato ti giacci a nodi avvinto
Di giorno iu giorno più nojosi, e fatto
Ignobil fabbro de la razza umana...
Autore ignobil de la razza umana.

D'altra parte il Marito ahi quanto spiace, E lo stomaco move ai dilicati Del vostr' Orbe leggiadro (1) abitatori, Qualor de' semplicetti avoli nostri Portar osa in ridicolo (2) trionfo La rimbambita Fe, la Pudicizia Severi nomi! E qual non suole a forza In (3) que' melati seni eccitar bile, Quando i calcoli 4 vili del castaldo, Le vendemmie, i ricolti, i pedagoghi Di que' sì dolci suoi bambini, altrui Gongolando ricorda; e non vergogna Di mischiar cotai fole a peregrini Subbietti, a nuove del dir forme, a sciolti Da volgar fren concetti, onde s'avviva Da' (5) begli spirti il vostro amabil Globo. Pera dunque chi a te nozze consiglia. Ma (6) non però senza compagna andrai, Che fia (7) giovane dama, e d'altrui sposa, Poichè sì vuole inviolabil rito Del Bel Mondo, onde tu se' cittadino.

Tempo già fu che il pargoletto Amore Dato era in guardia al suo fratello Imene; Poichè (8) la madre lor temea che il cieco

<sup>(1)</sup> felice

<sup>(2)</sup> ridevole

<sup>(3)</sup> Entro a i melati petti . . .

<sup>(4)</sup> computi

<sup>(5)</sup> De' begli spirti il conversar sublime.

<sup>(6)</sup> Non però tu senza . . . Non tu però senza . . .

<sup>(7)</sup> Che tra le fide altrui giovani spose
Una te n'offre inviolabil rito
Del Bel Mondo onde sei parte si cara . . .
. . . onde se' parte si altera.

<sup>(8)</sup> Tanto

20 IL MATTINO Incauto Nume perigliando gisse Misero e solo per oblique vie, E che bersaglio agl'indiscreti colpi Di senza guida e senza freno arciero (1), Troppo (2) immaturo al fin corresse il seme Uman ch'è nato a dominar la terra. Perciò (3) la prole mal secura all'altra In cura dato avea, sì lor dicendo: "Ite, o figli, del par; tu più possente "Il dardo scocca, e tu più cauto il guida (4) "A certa meta ". Così ognor compagna (5) Iva la dolce coppia, e in un sol regno E d'un nodo comun l'alme stringea (6). Allora fu (7) che il Sol mai sempre uniti Vedea un pastore ed una pastorella Starsi al prato, a la selva, al colle, al fonte; E la suora di lui vedeali poi Uniti ancor nel talamo beato, Ch'ambo gli amici Numi a piene mani, Gareggiando, spargean di gigli e rose. Ma che non puote anco in divino (8) petto, Se mai s'accende, ambizion di regno (9)? Crebber l'ali ad Ámore (10) a poco a poco,

(1) arciere

(2) Immaturo al suo fin corresse il seme Uman che nato è a dominar la terra,

(3) Però . . . Quindi

(j) ... il reggi (5) congiunta

(6) striguea

(7) Allora il chiaro Sol mai sempre uniti

(8) . . . in divini petti, (9) d'impero?

(10) Crebber I ali ad Amor, crebbe I ardire (\*)

(\*) Il testo che ha questo verso ommette i due del testo primo. E la forza con esse; ed è la forza Unica e sola del reguar maestra.

È la forza con esse: ed è la forza Unica (1) e sola del regnar maestra. Perciò (2) a poc'aere prima, indi più ardito A vie maggior fidossi, e fiero alfine Entrò nell'alto, e il grande arco crollando, E il capo, risonar fece a quel moto Il duro acciar che la (3) faretra a tergo Gli empie, e gridò: Solo regnar vogl'io. Disse, e vôlto a la madre: « Amore adunque, " Il più possente infra gli Dei, il primo "Di Citerea figliuol, ricever leggi, « E dal minor german ricever leggi, " Vile alunno, anzi servo? Or dunque Amore « Non oserà, fuor ch'una unica volta, " Ferire 4 un' alma, come questo schifo "Da me vorrebbe (5)? E non potrò giammai, " Dappoi 6 ch'io strinsi un laccio, anco slegarlo "A mio talento, e, qualor (7) parmi, un altro « Stringerne ancora? E lascerò pur ch'egli "Di suoi unguenti impeci (8) a me i miei dardi, « Perchè men velenosi e men crudeli « Scendano ai petti? Or, via perchè non togli "A me da le mie man quest'arco, e queste "Armi da le mie spalle, e ignudo lasci, " Quasi rifiuto de gli Dei, Cupido?

(1) Anco su i nuni a dominar maestra.

(2) Onde a brev'acre prima, indi securo . . . Egli a brev' acre prima . . .

(3) Il duro acciar che a tergo la faretra

(4) Fiedere

(8) impece

<sup>(5)</sup> Da me pur chiede? . . .
(6) Da poi che un laccio io strinsi, auco disciorlo . . . Da poi ch' io strinsi un laccio, anco disciorlo

<sup>(7)</sup> A mio talento, e, se m'aggrada, un altro Stringerne ancora? . . .

" Oh il bel viver che sia, qualor (1) tu solo « Regni in mio loco! Oh il bel vederti, lasso! « Studiarti a tôrre da le languid' alme "La stanchezza e'l fastidio, e spander gelo " Di foco in vece! Or, genitrice, intendi: « Vaglio, e vo' regnar solo. A tuo piacere "Tra noi parti l'impero, ond'io con teco « Abbia omai pace, e in compagnía d'Imene "Me non trovin (2) mai più le umane genti". Qui (3) tacque Amore, e minaccioso in atto, Parve all'Idalia Dea chieder risposta. Ella tenta placarlo, e pianti 4 e preghi Sparge, ma in vanó (5); onde a' due figli vôlta Con questo dir pose al contender fine: " Poichè (6) nulla tra voi pace esser puote, "Si dividano i regni. E perchè l'uno "Sia dall'altro germano (7) ognor disgiunto, « Sieno (8) tra voi diversi e 'l tempo e l'opra. "Tu che di strali altero a fren non cedi, "L'alme ferisci, e tutto il giorno impera: "E tu che di fior placidi hai corona, "Le salme accoppia, e coll' (9) ardente face "Regna la notte". Óra (10) di qui, Signore, Venne il rito gentil che a' (11) freddi sposi Le tenebre concede, e de le spose

quando
 veggan
 Amor qui tacque . . .
 . . . preghi e pianti
 Sparge, ma in van; tal ch'a i due figli volta
 Poi che
 fratello
 Sien diversi tra voi c il tempo c l'opra.
 . . . con l'ardente . . .
 « Regna la notte ». Or quindi, almo Signore

(11) a i

Le caste membra; e a voi beata gente Di (1) più nobile mondo il cor di queste, E il dominio del dì, largo destina (2). Fors'anco un di più liberal confine Vostri diritti avran, se Amor più forte Qualche (3) provincia al suo germano usurpa: Così giova sperar (4). Tu volgi intanto A' miei versi l'orecchio, ed odi or, quale Cura al mattin tu debbi aver di lei Che, spontanea o pregata, a te donossi Per tua Dama quel di lieto che a fida Carta, non senza testimoni, fûro A vicenda commessi i patti santi, E le condizion del caro nodo. Già la Dama gentil (5), de' cui bei lacci

(1) È di più nobil mondo . . .

(2) dispensa . . . permette.

(3) Nuove province . . .

(4) Così giova sperare. Or volgi intanto A' miei versi l'orecchio, è meco apprendi Quai tu deggia il mattin cure a colci . . Sperar giova cosi. Tu in tanto apprendi Quai tu deggia il mattin cure a la bella Che spontanea o pregata a te donosse In tua dama . . . Dunque ascoita i mici detti, e meco apprendi Quai tu deggia il mattin cure a la bella Che, spontanca o pregata, a te si diede In tua dama quel di lieto che a fida Carta, ne senza testimoni furo

(5) Già la dama gentile i vaghi rai Al novo giorno aperse; e (1) suo primiero Pensier fu dove teco ir (2) più convenga A vegliar questa sera, e gravemente Consultò (3) con lo sposo à lei vicino A (4) baciarle la man pur dianzi ammesso.

(2) Pensier fu dove teco aggia più tosto

(3) Lo sposo consultonne a lei vicino (4) O la mano a bacierle in stauza ammesse Godi avvinto sembrar, le chiare luci Col novo giorno aperse; e suo primiero Pensier fu dove teco abbia piuttosto A vegliar questa sera; e consultonne Contegnosa lo sposo, il qual pur dianzi Fu la mano a baciarle in stanza ammesso.

Or (1) dunque è tempo che il più fido servo E il più accorto tra (2) i tuoi mandi al palagio Di lei chiedendo se tranquilli sonni Dormío (3) la notte, e se d'imagin liete Le fu Morfeo cortese. È ver che jeri (4) Sera (5) tu l'ammirasti in viso tinta Di freschissime rose, e più che mai Vivace 6 e lieta uscío teco del cocchio; E la vigile tua mano per vezzo Ricusò (5) sorridendo, allor che l'ampie Scale salì del maritale albergo. Ma ciò non basti ad acquetarti, e mai Non oblia, sì giusti ufici. Ahi quanti Genj malvagi tra (8) I notturno orrore Godono uscire ed empier di perigli La placida quïete de' mortali (9)!

(2) E il più accorto de i tuoi voli al palagio . . . . . . tra tuoi . . .

(4) ieri

(5) Al partir l'ammirasti . . . Al tornar l'ammirasti . .

(7) Ricusar, sorridendo allor che l'alte

(9) . . . de' viventi!

<sup>(1)</sup> Ora è tempo, o Signor, che il fido servo . . . L'ora è questa, o Signor, che il fido servo

<sup>(3)</sup> Le concesse la notte, e di bei sogni . . . Dormío la notte; e se d'imagin grate

<sup>(6)</sup> Lieta e snella con te balzò dal cocchio . . . Viva e suella balzar teco del cocchio,

<sup>(8)</sup> Genj malvagi per la notte opaca . . . Genj malvagi fra l'orror notturno

Potría (1), tolgalo il cielo, il picciol cane Con latrati (2) improvvisi i cari sogni Troncare (3) a la tua Dama, ond'ella, scossa Da subito capriccio, a rannicchiarsi (4) Astretta fosse, di sudor gelato E la fronte bagnando e il guancial molle. Anco potría (5) colui, che sì de' tristi Come de' lieti sogni è genitore, Crearle in mente di diverse (6) idee In un congiunte orribile chimera, Onde (7) agitata in ansïoso affanno Gridar tentasse, e non però potesse Aprire ai gridi tra le fauci il varco. Sovente ancor ne (8) la trascorsa sera La perduta tra 'l gioco aurea moneta, Non men che al Cavalier, suole a la Dama Lunga vigilia cagionar (9); talora Nobile invidia de la bella amica Vagheggiata da molti, e talor breve Gelosía n'è cagione. À questo aggiugni (10) Gl'importuni mariti, i (11) quali in mente Ravvolgendosi ancor le viete usanze,

(1) Poría,

(2) Con latrato improvviso i cari sonni

(3) Troncar de la tua Dama . . .

(4) rannicchiarse

(5) poría
(6) . . . di nemiche idee . . .
. . . di contrarj obbietti
In un congiunti . . .

(7) Tal che agitata e in ansïoso affanno

(8) . . . de la passata sera . . . . . . ne la passata sera La rapita dal gioco aurea moneta

(9) preparar:

(10) arroge

(11) GP importuni mariti, a cui nel capo . . . . . . i quai nel capo

Poi che cessero ad altri il giorno, quasi Abbian (1) fatto gran cosa, aman d'Imene Con superstizion serbare i dritti, E dell'ombre (2) notturne esser tiranni, Non (3) senz'affanno de le caste spose, Ch'indi preveggon tra pochi anni il fiore De la fresca beltade a sè rapirsi.

Or dunque ammaestrato a quali e quanti Miseri casi espor soglia il notturno Orror le Dame, tu non esser lento, Signore, a chieder de la tua novelle.

Mentre che il fido messaggier si (4) attende, Magnanimo Signor, tu non starai Ozïoso però. Nel dolce (5) campo Pur in questo momento il buon cultore Suda, e incallisce al vomere la mano, Lieto, che i suoi sudor ti fruttin poi Dorati cocchi e peregrine (6) mense. Ora per te l'industre artier sta fiso Allo scarpello, all'asce, al subbio, all'ago; Ed ora a (7) tuo favor contende o veglia Il ministro di Temi. Ecco, te pure, Te (8) la toilette attende: ivi i bei pregi De la natura accrescerai (9) con l'arte;

<sup>(1)</sup> Aggian fatto gran cose . . .

<sup>(2)</sup> E dell'ombra notturna . . .

<sup>(3)</sup> Ahi con qual noja de le caste spose Ch'indi preveggon fra non molto il fiore Di lor fresca beltade a sè rapito.

<sup>(4) ...</sup> sen riede,

<sup>(5) . . .</sup> Nel campo amato

<sup>(6)</sup> pellegrine

<sup>(7) . . .</sup> in tuo . . .

<sup>(8)</sup> La tavoletta or chiama. Ivi . . . La tavoletta attende . . . Te la teletta attende . . .

<sup>(9)</sup> illustrerai

### IL MATTINO

Ond' (1) oggi, uscendo, del beante aspetto Beneficar potrai le genti, e grato Ricompensar di sue fatiche il mondo (2).

(1) Si che oggi . . .

(2) Ogni cosa è già pronta. All' un de' lati Crepitar s' odon le fiammanti brage Ove si scalda industrioso e vario Di ferri arnese a moderar del fronte Gl' indocili capei. Stuolo d'Amori Invisibil sul foco agita i vanni, E per entro vi soffia alto gonfiando Ambe le gote. Altri di lor v'appressa Pauroso la destra, e prestamente Ne rapisce un de ferri: altri rapito Tenta com' arda in su l'estrema cima Sospendendol dell'ala, e canto attende Pur se la piuma si contragga o fume: Altri un altro ne scote, e de le ceneri Filigginose il ripulisce e terge. Tali a le vampe dell' Etnéa fucina, Sorridente la madre, i vaghi Amori Eran ministri all'ingegnoso fabbro: E sotto a i colpi del martel frattanto L'elmo sorgea del fondator Latino. All' altro lato con la (1) man rosata Como e di fiori inghirlandato il crine (2) I bissi scopre ove d'Idali arredi Almo tesor la tavoletta espone. Ivi e nappi eleganti e di canori Cigni morbide piume; ivi raccolti Di lucide odorate onde vapori; Ivi di polvi fuggitive al tatto Color diversi ad (3) imitar d'Apollo L'aurato biondo, o il biondo cenerino, Che de le sacre Muse in su le spalle Casca oudeggiando tenero e gentile. Che se a (4) nobile croe le fresche labbra Repentino spirar di rigid' aura

(1) . . . le man rosate
(2) . . . il capo
(3) Color diversi, o se imitar nel crine D' Apolline tu vuoi l'aurato biondo, O il biondo ecnerin, che de le Muse Scende a le spalle tenero e gentile . . . Color diversi, o se l'aurato biondo Ami d'Apollo, o se il cinereo biondo Vuoi de le Muse assomigliar nel crine.

(4) Che se stamane a te le fresche labbra . . . E se sia mai che a te le fresche labbra

Ma già tre (1) volte e quattro il mio Signore Velocemente il gabinetto scorse Col crin disciolto e su gli omeri sparso, Quale a Cuma solea l'orribil maga, Quando agitata dal possente Nume Vaticinar s'udía. Così dal capo Evaporar lasciò de gli olj sparsi Il nocivo fermento, e de le polvi Che roder gli potrien la molle cute, O d'atroce (2) emicrania a lui le tempie

Offese (1) alquanto, v'è stemprato il seme De la fredda cucurbita: e se mai Pallidetto ei (2) si scorga, è pronto all'nopo Areano a gli altri eroi vago cinabro. Nè quando a (3) un semideo spuntar sul volto Pustula temeraria osa pur fosse, Multiforme di néi copia vi manea, Ond'ei (4) l'asconda in sul momento, ed esca Più periglioso a saettar co i guardi Le belle inavvedute, a guerrier pari Che, già poste le bende a la ferita, Più glorïoso e furibondo insieme Sbaragliando le schiere entra nel folto.

(1) Ma già velocemente il mio Signore Tre volte e quattro il gabinetto scorse

(2) O d'atroci emicranie a lui lo spirto Trafigger lungamente. Or ecco avvolto Tutto in candidi lini a la grand'opra, E più grave del di s'appresta e siede. Nembo d'intorno a lui vola d'odori Che a le varie manteche ama rapire L'aura vagante, lungo i vasi uguendo Le leggerissim'ale di farfalla: E lo speglio patente a lui dinanzi Altero sembra di raccor nel seno L'imagin diva; e stassi a gli occhi suoi Severo esplorator de la tua mano, O di bel crin volubile architetto.

(1) Offenda

(2) Pallidetto ti scorgi . . .

(3) Ne quando al naso tuo spuntare, o al fronte (4) Onde la celi in sul momento, ed esca Trafigger anco. Or egli, avvolto in lino Candido, siede. Avanti a lui lo specchio Altero sembra di raccor nel seno L'imagin diva; e stassi agli occhi suoi Severo esplorator de la tua mano, O di bel crin volubile architetto. Mille dintorno a lui volano odori, Che a le varie manteche ama rapire L'auretta dolce, intorno ai vasi ugnendo Le leggerissim' ale di farfalla. Tu chiedi (1) in prima a lui, qual più gli aggrada Sparger sul crin, se il gelsomino, o il biondo Fior d'arancio piuttosto, o la giunchiglia, O l'ambra preziosa agli avi nostri. Ma (2) se la Sposa altrui, cara al Signore, Del talamo nuzial si duole (3), e scosse Pur or da lungo peso il @ molle lombo, Ah fuggi allor tutti gli odori, ah fuggi; Chè micidial potresti a un sol momento Tre (5) vite insidïar. Semplici sieno I tuoi balsami allor, nè oprarli ardisci Pria che su lor deciso abbian (6) le nari Del mio Signore e tuo. Pon mano poscia (7) Al pettin liscio, e coll' (8) ottuso dente Lieva solca i (9) capegli; indi li turba

(1) Tu pria chiedi all'eroe, qual più gli aggrade Spargere al crin, se i gelsonini, o il biondo

(2) Che se la Sposa altrui cara all'Éroe(3) lagna,

(4) ... i casti lombi,

(5) Più vite . . .(6) aggian

(7) poi

(8) ... con l'ottuso ...

(9) Lieve solca le chiome; indi animoso Le turba e le scompiglia; e alfin da quella Alta confusion traggi e dispiega; Opra di tua gran mente, ordin superbo. Col pettine e scompiglia: ordin leggiadro Abbiano alfin da la tua mente industre.

Io breve a te parlai; ma non (1) pertanto Lunga fia l'opra tua; nè al termin giunta Prima sarà, che da più strani eventi Turbisi e tronchi a la tua impresa il filo. Fisa i lumi allo speglio, e vedrai quivi Non di rado il Signor morder le labbra Impaziente, ed arrossir nel viso. Sovente ancor, se artificiosa (2) meno Fia la tua destra, del convulso piede Udrai lo scalpitar breve e frequente, Non senza un tronco articolar di voce Che condanni e minacci. Anco t'aspetta Veder talvolta il mio (3) Signor gentile Furiando agitarsi, e destra e manca Porsi nel 4 crine, e scompigliar con l'ugna Lo studio di molt'ore in un momento. Che più? Se per tuo male un di vaghezza D'accordar ti prendesse al suo sembiante L' (5) edificio del capo, ed obliassi Di prender legge da colui che giunse Pur jer di Francia, ahi quale atroce folgore, Meschino! allor ti penderia sul capo!

(1) Io hreve a te parlai; ma il tuo lavoro Breve non fia però; nè al termin ginnto Prima sarà, che da più strani eventi S'involva o tronchi all'alta impresa il filo. Fisa i guardi a lo speglio, e la sovente Il mio Signor vedrai morder le labbra

(2) Sovente aucor, se men dell'uso esperta Parrà tua destra, del convulso piede

(3) . . . il cavalier sublime

(4) Porsi a la chioma, e dissipar con l'ugne

(5) Gli edifici del capo, e non curassi Ricever leggi da colui che venne

Chè (1) il tuo Signor vedresti ergers' in piedi; E versando per gli occhi ira e dispetto, Mille strazi imprecarti; e scender fino Ad usurpar le infami voci al vulgo Per farti onta maggiore; e di bastone Il tergo minacciarti; e violento Rovesciare ogni cosa, al suol spargendo Rotti cristalli e calamistri e vasi E pettini ad un tempo. In cotal (2) guisa, Se del Tonante all'ara o de la Dea Che ricovrò dal Nilo il turpe Phallo (a), Tauro spezzava i raddoppiati nodi E libero fuggía, vedeansi al (3) suolo Vibrar tripodi, tazze, bende, scuri, Litui, coltelli; e d'orridi muggiti Commosse rimbombar le arcate volte; E d'ogni lato astanti e sacerdoti Pallidi all'urto e all'impeto involarsi (4) Del feroce animal, che pria sì queto Gía di fior cinto, e sotto a la man sacra Umilïava le dorate corna. Tu non pertanto coraggioso e forte Soffri (5), e ti serba a la miglior fortuna. Quasi foco di paglia è il foco d'ira In nobil cor (6). Tosto il Signor vedrai Mansuefatto a te chieder perdono, E sollevarti oltr'ogni altro mortale

(1) Tu allor l'Eroe vedresti ergersi in piedi, E per gli occhi versando ira e dispetto,

(2) simil

(5) Dura e li serba . . .

<sup>(3) . . .</sup> vedeansi a terra (4) involarse

<sup>(6)</sup> In nobil petto. Il tuo Signor vedraj

<sup>(</sup>a) Iside.

Con preghi e scuse a niun altro concesse; Onde (1) securo sacerdote allora L'immolerai, qual vittima, a *Filauzio*, Sommo Nume de' Grandi, e pria d'ognaltro Larga otterrai del tuo lavor mercede.

Or, Signore, a te riedo. Ah non sia colpa Dinanzi a te s'io traviai col verso. Breve parlando ad un mortal cui degni Tu degli arcani tuoi. Sai che a sua voglia Questi ogni di volge e governa i capi De' più (2) felici spirti; e le matrone, Che da' sublimi coechi alto disdegnano Volgere (3) il guardo a la pedestre turba. Non disdegnan sovente entrar con lui In festevoli motti, allor ch'esposti A la sua man sono i ridenti avori Del bel collo, e del crin l'aureo volume. Perciò (1) accogli, ti prego, i versi mici Tuttor benigno; ed odi or come possi L'ore a te render graziose, mentre Dal pettin creator tua chioma acquista Leggiadra o almen non più veduta forma.

(1) E tu securo . . .

Tal che securo sacerdote a lui
Immolerai lui stesso , e pria d'ognaltro
Larga otterrai del tuo lavor mercede.

(2) De' semidei più chiari: e le matrone,

(3) Chinar lo sguardo . . .
(4) Però accogli, ti prego, i versi mici
Tuttor benigno: e come possi ascolta
L'ore a te render graziose intanto
Che il pettin creator dona a le chiome
Leggiadra o almen non più veduta forma . . .
Però m' odi benigno, or ch' io t' apprendo
L'ore a passar più graziose intanto
Che il pettin creator doni a le chiome
Leggiadra o almen non più veduta forma.

Picciol (1) libro elegante a te dinanzi Tra gli arnesi vedrai, che l'arte aduna Per disputare a la natura il vanto Del renderti sì caro agli occhi altrui. Ei ti lusingherà forse con liscia Purpurea pelle onde fornito (2) avrallo O Mauritano conciatore o Siro; E d'oro fregi dilicati (3), e vago Mutabile color, che il collo imiti (4) De la colomba, v'avrà posto (5) intorno Squisito legator Batavo o Franco (6). Ora (7) il libro gentil con lenta mano Togli; e non senza sbadigliare un poco Aprilo a caso, o pur là dove il parta Tra una (8) pagina e l'altra indice nastro.

O de la Francia Proteo multiforme Voltaire (9), troppo biasmato e troppo a torto Lodato ancor, che sai con novi modi Imbandir ne' tuoi scritti eterno cibo Ai semplici palati, e se' maestro Di coloro (10) che mostran di sapere,

- (1) Breve libro elegante . . .
- (2) vestito
- (3) delicati,
- (4) imite

(5) . . . v'avrà sparso intorno

- (6) E forse incisa con venereo stile Vi fia serie d'imagini interposta, Lavor che vince la materia, e donde Fia che nel cor ti si ridesti e viva La stanca di piaceri ottusa voglia.
- (7) Tu quel libro gentil . . . Or tu il libro gentil . . .
- (8) Tra l'uno e l'altro foglio indice nastro.
- (9) Scrittor troppo biasmato . .
- (10) Di color che a sè fingon di sapere,

Tu appresta al mio Signor leggiadri studi Con quella tua Fanciulla, agli (1) Angli infesta (a), Che (2) il grande Enrico tuo vince d'assai, L'Enrico tuo, che non peranco abbatte L'Italian Goffredo, ardito scoglio Contro a la Senna d'ogni vanto altera. Tu de la Francia onor, tu in mille scritti Celebrata Ninon (3) (b), novella Aspasia, Taide novella ai facili sapienti De la Gallica Atene, i tuoi precetti Pur dona (4) al mio Signore; e a lui non meno Pasci la (5) nobil mente, o tu (c) ch'a Italia, Poi che rapîrle i tuoi l'oro e le gemme, Inviduasti il fedo loto ancora, Onde macchiato è il Certaldese (d), e l'altro Per cui va sì famoso il pazzo Conte (e).

Questi, o Signore, i tuoi studiati autori Fieno, e mill'altri che guidaro in Francia A novellar con le vezzose schiave I bendati Sultani, i regi Persi, E le peregrinanti Arabe dame; O che con penna liberale ai cani Ragion donaro e ai barbari sedili,

(1) . . . all'Anglo infesta

(2) Onde l'Enrico tuo vinto è d'assai, L'Enrico tuo, che in vano abbatter tenta (3) Celebrata da' tuoi novella Aspasia,

(4) Pur detta al mio Signore . . . Tu pur detta al mio Eroe; e a lui non meno

(5) Pasci l'alto pensier, tu che all'Italia,

(a) La Pucelle d'Orléans,

(b) Ninon de Lenclos.

(c) La Fontaine, (d) Boccaccio.

(e) Aviosto.

E dier feste e conviti e liete scene Ai polli ed a le gru (a) d'amor maestre.

Oh pascol degno d'anima sublime! Oh chiara oh nobil mente! A te ben dritto È che si curvi (1) riverente il vulgo, E gli oraeoli attenda. Or chi fia (2) dunque Sì temerario che in suo cor ti beffi (3), Qualor, partendo da sì begli (4) studi, Del tuo paese l'ignoranza accusi, E tenti aprir col tuo felice raggio La Gotica caligine che annosa Siede su gli occhi a le misere genti? Così non mai ti venga estranea cura Questi a troncar sì preziosi istanti In cui, non (5) meno de la docil chioma, Coltivi ed orni il penetrante ingegno.

Non pertanto avverrà che tu sospenda Quindi a pochi 6 momenti i cari studi, E che ad altro ti volga. A te quest' ora Condurrà il merciajuol (7), che in patria or torna Pronto inventor di lusinghiere fole, E liberal di forestieri nomi A merci che non mai varcaro i monti. Tu a lui credi ogni detto: e chi vuoi ehe osi (8) Unqua mentire ad un tuo pari in faccia?

<sup>(1) . . .</sup> s'incurvi . . .

<sup>(2)</sup> fie

<sup>(3)</sup> beffe

<sup>(4)</sup> gravi
(5) În cui del pari e a la dorata chioma Splendor dai novo ed al celeste ingegno.

<sup>(6)</sup> Quindi a poco il versar de' libri amati,

<sup>(7)</sup> merciaiol

<sup>(8)</sup> ose

<sup>(</sup>a) Si accennano romanzi e novelle di vario genere.

Ei fia che venda, se a te piace, o cambi Mille fregi e giojelli (1) a cui la moda Di viver concedette un giorno intero Tra le folte d'inezie illustri tasche. Poi lieto se n'andrà con l'una mano Pesante di molt'oro; e in cor giojendo, Spregerà le bestemmie imprecatrici, E il gittato lavoro, e i vani passi Del calzolar discrto e del drappiere; E dirà lor: Ben degna pena avete, O troppo ancor religiosi servi De la Necessitade, antiqua è vero Madre e donna dell'arti, or nondimeno Fatta cenciosa e vile. Al suo possente Amabil vincitor v'era assai meglio, O miseri, ubbidire. Il Lusso il Lusso Oggi sol puote dal ferace corno Versar su l'arti a lui vassalle applausi E non contesi mai premj e dovizie (2).

L'ora (3) fia questa ancor, che a te conduca Il dilicato 4 miniator di Belle, Ch' (5) è de la corte d'Amatunta e Pafo Stipendiato ministro, atto a gli affari Sollecitar dell'amorosa Dea (6). Impaziente (7) or tu l'affretta e sprona, Perchè a te porga il desïato avorio Che de le amate forme impresso ride;

<sup>(1)</sup> lavori

<sup>(2)</sup> ricchezze.

<sup>(3)</sup> L'ore fien queste ancor, che a te ne vegna

<sup>(5)</sup> Che de la corte d'Amatunte uscio

<sup>(6)</sup> Diva.

<sup>(7)</sup> Or tu l'affretta impaziente e sprona Si che a te porga . . .

O (1) che il pennel cortese ivi dispieghi L'alme sembianze del tuo viso, ond'abbia (3) Tacito pasco, allor che te non vede La pudica d'altrui sposa a te cara; O (3) che di lei medesma al vivo esprima L'imagin (4) vaga; o, se ti piace, ancora D'altra fiamma furtiva a te presenti Con più largo confin le amiche membra (5).

Ma <sup>(6)</sup>, poi che al fine a le tue luci esposto Fia il ritratto gentil, tu cauto osserva Se bene il simulato al ver risponda, Vie più rigido assai, se il tuo sembiante Esprimer denno i colorati punti Che l'arte ivi dispose. O quante mende Seorger tu vi saprai! Or brune troppo A te parran le guance; or fia ch'ecceda Mal frenata la bocca; or qual conviensi <sup>(7)</sup>

- (1) Sia
- (2) aggia
- (3) agg **a** (3) Sia

(4) Il vago aspetto; o se ti piace ancora D'altra bella furtiva a te presenti

(5) Doman fie poi che la concessa image Entro arnese gentil per te si chiuda Con opposto cristallo, ove tu faccia Sovente paragon di tua beltade Con la beltà de la tua dama; o a i guerdi Degl'invidi la tolga, e in sen l'asconda Sagace tabacchiera; o a te riluca Sul minor dito in fra le gemme e l'oro; O de le grazie del tuo viso desti Soavi rimembranze al braccio avvolta Dell'altrui fida sposa a cui se' caro (\*).

(6) Ed ecco alfin che a le tue luci appare L'artificio compiuto. Or cauto osserva Se bene il simulato al ver s'adegue;

(7) convienc

<sup>(\*)</sup> Questo squarcio leggesi nel primo testo più sotto; ma diverso in parecchj luoghi.

Al (1) camuso Etiópe il naso fia.
Ti (2) giovi ancora d'accusar sovente
Il dipintor che non atteggi industre (3)
L'agili membra e il dignitoso busto;
O che con (4) poca legge a la tua imago
Dia contorno, o la posi o la panneggi.

È ver che tu del grande di Crotone (a)
Non conosci la scuola (5), e mai tua mano
Non abbassossi a la volgar matita,
Che fu nell' altra età cara a' tuoi pari,
Cui sconosciute (6) ancora eran più dolci
E più nobili cure, a te serbate.
Ma che non puote quel d'ogni precetto (7)
Gusto trionfator che all'ordin vostro
In vece di maestro il ciel concesse,
Ed (8) onde a voi coniò le altere menti,
Acciò che possan de' (9) volgari ingegni
Oltrepassar la paludosa nebbia,
E d'aere (10) più puro abitatrici,
Non fallibili scerre il vero e il bello?

Perciò (11) qual più ti par loda, riprendi, Non men fermo d'allor che a scranna siedi, Raffael giudicando, o l'altro eguale (12)

Anco sovente d'accusar ti piaccia

<sup>(1)</sup> a(2) Ancor ti giovi d'accusar . . .

<sup>(3)</sup> ardito

<sup>(4)</sup> O che mal tra le leggi a la tua forma

<sup>(5)</sup> Non conosci la scola, e mai tua destra

<sup>(6)</sup> Cui non gustate ancora eran più dolci (7) scienza

<sup>(8)</sup> E d'onde . . .

<sup>(9)</sup> Acciò che possan dell'uman confine

<sup>(10)</sup> E d'etere . . .

<sup>(11)</sup> Però qual più ti par loda o riprendi

<sup>(12)</sup> egregio

<sup>(</sup>a) Zeusi.

Che del gran nome suo l'Adige onora (a); E a le tavole ignote i noti nomi Grave comparti di color che primi Fur (1) tra' pittori. Ah s'altri è sì procace Ch'osi rider di te, costui paventi L'augusta maestà del tuo cospetto: Si volga a la parete; e mentr' (2) ei cerca Por freno in van col morder de le labbra Allo scrosciar de le importune risa Che scoppian da' precordi, violenta Convulsione a lui deformi il volto, E lo affoghi aspra tosse; e lo punisca Di sua temerità. Ma tu non pensa Ch'altri ardisca di te rider giammai; E mai sempre imperterrito decidi. Or l'immagin compiuta intanto serba, Perchè in nobile arnese un di si chinda Con opposto cristallo, ove tu facci Sovente paragon di tua beltade Con la beltà de la tua Dama; o agli occlu Degl'invidi la tolga, e in sen l'asconda Sagace tabacchiera; o a te riluca Sul minor dito fra le gemme e l'oro; O de le grazie del tuo viso dêsti Soavi rimembranze al braccio avvolta De la pudica altrui Sposa a te cara.

Ma (3) giunta è al fin del dotto pettin l'opra Già (4) il maestro elegante intorno spande

(2) . . . e mentre cerca

<sup>(1)</sup> Fûro nell'arte. Ah s'altri è sì procace Ch'osi rider di te, costni payente

<sup>(3)</sup> Or (4) E

<sup>(</sup>a) Paolo Veronese.

Da la man scossa un (1) polveroso nembo, Onde a te innanzi tempo il crine imbianchi.

D'orribil piato risonar s'udío Già la corte d'Amore. I tardi vegli Grinzuti osâr coi giovani nipoti Contendere (2) di grado in faccia al soglio Del comune Signor (3). Rise la fresca Gioventude animosa, e d'agri motti Libera punse la senil baldanza. Gran tumulto nascea; se non che Amore, Ch'ogni diseguaglianza odia in sua corte, A spegner mosse i perigliosi sdegni; E a quei che militando ineanutiro Suoi servi impose (4) d'imitar con arte I duo bei fior che in giovenile gota Educa e nutre (5) di sua man Natura: Indi fe' cenno, e in un balen fur visti Mille alati ministri, alto volando, Scoter le (6) piume; e lieve indi fiocconne Candida polve che a posar poi venne Su le giovani chiome; e in bianco volse Il (5) biondo, il nero e l'odiato rosso. L'occhio così nell'amorosa reggia Più non distinse le due opposte etadi, E solo vi restò giudice il Tatto.

Or (8) tu adunque, o Signor, tu ehe se' il primo

<sup>(1)</sup> Da la man scossa polveroso nembo

<sup>(2)</sup> Già contender di grado . . .

<sup>(3)</sup> Del comune lor Dio. Rise la fresca

<sup>(4)</sup> Suoi servi apprese ad imitar con arte . . . Suoi servi apprese a simular con arte

<sup>(5)</sup> nudre

<sup>(6)</sup> Scoter for piume, onde floccò leggera

<sup>(7)</sup> E il biondo e il nero e l'odiato rosse.

<sup>(8)</sup> Tu pertanto, o Signor . . .

Fregio ed onor dell'amoroso (1) regno, I sacri usi ne serba. Ecco che sparsa Pria (2) da provvida man la bianca polve In piccolo stanzin con l'aere pugna, E degli atomi suoi tutto riempie Egualmente divisa. Or ti fa core, E in seno a quella vorticosa nebbia Animoso ti avventa. Oh bravo! oh forte! Tale il grand'Avo tuo tra'l fumo e'l foco Orribile di Marte, furiando Gittossi allor che i palpitanti Lari De la patria difese, e ruppe e in fuga Mise l'oste feroce. Ei non pertanto (3), Fuligginoso il volto, e d'atro sangue Asperso e di sudore, e co' capegli Stracciati ed irti, da (4) la mischia uscio, Spettacol fero a'(5) cittadini istessi Per sua man salvi; ove tu, assai più dolce (6) E leggiadro a vedersi (7), in bianca spoglia Uscirai (8) quindi a poco a bear gli occlii De la cara tua Patria, a cui dell'Avo Il forte braccio, e il viso almo celeste Del Nipote dovean portar salute.

Ella ti attende impaziente, e mille Anni le sembra il tuo tardar poch'ore. È tempo omai che i tuoi valletti al dorso

(2) Già

<sup>(1) ...</sup> dell'acidalio regno

<sup>(3)</sup> Mise l'oste feroce. Ei nondimeno

<sup>(</sup>A) de 1

<sup>(5) . . .</sup> a i cittadini stessi

<sup>(6)</sup> vago

<sup>(7)</sup> vederse,

<sup>(8)</sup> Scenderai

Con lieve man ti adattino le vesti Cui la moda e 'l buon gusto (1) in su la Senna T'abbian tessute a gara, e qui cucite Abbia ricco sartor che in su lo scudo Mostri intrecciato a forbici eleganti Il titol di Monsieur. Non sol dia leggi A la materia la stagion diverse; Ma sien, qual si conviene al giorno e all'ora, Sempre vari il lavoro e la ricchezza.

Fero Genio di Marte, a guardar posto De la stirpe de' Numi il caro fianco, Tu al mio giovane Eroe la spada or cingi (2), Lieve e corta non già, ma, qual richiede La stagion bellicosa, al suol cadente, E di triplice taglio armata e d'elsa Immane. Quanto esser può mai sublime L'annoda pure, onde l'impugni all'uopo La furibonda destra in un momento; Nè disdegnar con le sanguigne dita Di ripulire ed ordinar quel nodo Onde l'elsa è superba: industre studio È di candida mano; al mio Signore Dianzi donollo, e gliel appese al brando La pudica d'altrui sposa a lui cara. Tal del famoso Artù vide la corte Le infiammate d'amor donzelle ardite Ornar di piume e di purpuree fasce I fatati guerrieri, onde (3) più ardenti Gisser poi questi ad incontrar periglio

<sup>(1)</sup> bongusto (2) cigni

<sup>(3)</sup> I fatati guerrieri; e questi poi Correan mortale ad incontrar periglio

In selve orrende tra i giganti e i mostri (1) Figlie de la Memoria, inclite Suore,

(1) Non vedi omai qual con solerte mano (\*) Rechin di vesti a te pubblico arredo I damigelli tuoi? Rodano e Senna Le tesserono a gara; e qui cucille Opulento sartor cui su lo scudo Serpe intrecciato a forbici eleganti Il titol di Monsù: ne sol da leggi A la materia la stagion diverse, Ma, qual più si convien al giorno e all'ora, Varj sono il lavoro e la ricchezza. Vieni, o fior de gli eroi, vicni; e qual suole Nel più dubbio de' casi alto monarca Avanti al trono suo convocar lento Di satrapi concilio a cui nell' ampia Calvizie de la fronte il senno appare; Tal di limpidi spegli a un cerchio in mezzo Grave t'assidi, e lor sentenza ascolta. Un, giacendo al tuo piè, mostri qual deggia Liscia e piana salir su per le gambe La docil calza: un sia presente al volto, Un dietro al capo; e la percossa luce Quinci e quindi tornando, a un tempo solo Tutto al gindizio de' tuoi guardi esponga L'apparato dell'arte. Intanto i servi A te sudino intorno; e qual piegate Le ginocchia in sul suol, prono ti stringa Il molle piè di lucidi fermagli; E qual del biondo erin, che i nodi eccede, Su la schiena ondeggiante in negro velo I tesori raccoglia; e qual già pronto Venga spiegando la nettarea veste. Fortunato garzone, a cui la moda In fioriti canestri e di vermiglia Seta coperti preparò tal copia D'ornamenti e di pompe! Ella pur jeri A te dono ne feo. La notte intera Faticaron per te cent'aghi e cento,

## (\*) Questo tratto, dal verso:

Ella ti attende impaziente, e mille fino al verso:

Figlie de la memoria inclite Suore, essendosi rifatto dall'autore, si dà intero, e vi si replicano anco i versi intatti, per non cagionare confusione colla noltiplicità delle Lezioni varie.

Che invocate scendeste (1), e i feri nomi De le squadre diverse e de gli Eroi Annoveraste ai grandi che cantaro Achille, Enea e il non minor Buglione, Or m'è d'uopo di voi: tropp'ardua impresa, E insuperabil senza vostr'aita, Fia ricordare al mio Signor di quanti Leggiadri arnesi graverà sue vesti, Pria che di se medesmo (2) esca a far pompa.

Ma qual tra (3) tanti e sì leggiadri arnesi Sì felice sarà, che pria 4 d'ognaltro, Signor, venga a formar tua nobil soma? Tutti importan del par (5). Veggo l'astuccio Di pelle 6 rilucente ornato e d'oro Sdegnar la turba, e gli occhi tuoi primiero Occupar di sua mole: esso a mill' (7) uopi Opportuno si vanta; e in (8) grembo a lui, Atta agli orecchi, ai denti, ai peli, all'ugne, Vien forbita famiglia. A lui 9 contende

> E di percossi e ripercossi ferri Per le tacite case andò il rimbombo: Ma non in van, poi che di novo fasto Oggi superbo nel bel mondo andrai; E per entro l'invidia e lo stupore Passerai de' tuoi pari, eguale a un dio, Folto bisbiglio sollevando intorno.

(1) Che invocate scendendo, i fieri nomi

(2) Pria che di se nel mondo esca a far pompa (3) di

(4) Si felice sarà, che innanzi a gli altri, (5) Tutti importan del pari. Ecco l'astuccio

(6) Di pelli rilucenti ornato e d'oro

(7) . . . esso a cent'usi(8) Opportuno si vanta: e in grembo ad esso . . . . . . e ad esso in grembo

(9) Vien forbita famiglia. A i primi onori Seco s'affretta d'odorifer'onde Pieno cristal che a la tua vita in forse Doni conforto allor che il vulgo ardisca I primi onori d'odorifer'onda Colmo cristal che a la tua vita in forse Rechi soccorso, allor che il vulgo ardisce Troppo accosto vibrar da la vil salma Fastidïosi effluvi a le tue nari. Nè men pronto di quella (1) all'uopo istesso L'imitante un cuscin purpureo drappo Mostra (2) turgido il sen d'erbe odorate Che l'aprica montagna in tuo favore Al possente meriggio educa e scalda. Seco (3) vien pur di cristallina rupe Prezioso vasello onde traluce Non volgare confetto ove agli aromi Stimolanti s'unio l'ambra o la terra Che il Giappon manda a profumar de' Grandi L'etereo fiato; o quel che il Caramano Fa gemer latte dall'inciso capo De' papaveri suoi (a), perchè (4), qualora Non ben felice amor l'alma t'attrista, Lene serpendo per le (5) membra, acqueti A te gli spirti, e ne la mente induca Lieta stupidità che mille aduni (6) Imagin dolci e al tuo desio conformi. A questi (7) arnesi il cannocchiale aggiugni,

(1) Në men pronto di quello e all'uopo stesso

(2) Reca

(4) De' papaveri suoi; perchė se mai

(5) Lene serpendo per li membri acquete

(6) adune

<sup>(3)</sup> Ecco vien poi da cristallina rupe Tolto nobil vasello. Indi traluce Prezïoso confetto ove a gli aromi . . . Il non volgar confetto ove a gli aromi Stimolanti s'uni l'ambra o la terra

<sup>(7)</sup> A tanto arredo il cannocchial succeda E la chiusa tra l'oro Anglica lente.

<sup>(</sup>a) L' oppio.

46° IL MATTINO È la guernita d'oro Anglica lente, Ouel notturno favor ti presti allora Che in (4) teatro t'assidi, c t'avvicini Gli snelli piedi e le canore labbra Da la scena rimota (2), o con maligno Occhio (3) ricerchi di qualch' alta loggia Le abitate tenébre, o miri altrove Gli ognor nascenti e moribondi amori De le tenere Dame, onde s'appresti Per (5) l'eloquenza tua nel di vicino Lunga e grave materia. A te la lente Nel giorno assista, e de gli sguardi tuoi Economa presieda; e sì li parta, Che il mirato da te vada superbo, Nè i malvisti accusarti (6) osin giammai. La lente ancora (7), all'occhio tuo vicina, Irrefragabil giudice condanni O approvi di Palladio i muri e gli archi, O di Tizian le tele: essa a le vesti, Ai libri, ai volti feminili applauda Severa, o li dispregi. E chi del senso Comun sì privo fia, che opporsi (8) unquanco Osi al sentenzïar de la tua lente? Non per questi (9) però sdegna, o Signore,

<sup>(1)</sup> Che al teatro t'assidi, e t'avvicini O i pie' leggeri o le canore labbra

<sup>(2)</sup> remota(3) Guardo dell'alte vai logge spïando

<sup>(4)</sup> altronde

<sup>(5)</sup> All'eloquenza tua nel di venturo

<sup>(6)</sup> accusarte

<sup>(7)</sup> La lente ancor sull'occhio tuo sedendo

<sup>(8)</sup> Comun sì privo fia, che insorger osi Contro al sentenziar de la tua lente?

<sup>(9)</sup> questa

Giunto a lo specchio (1), in Gallico sermone Il vezzoso Giornal; non le notate Eburnee tavolette a guardar preste Tuoi sublimi pensier, fin ch'abbian luce Doman tra i begli (2) spirti; e non isdegna La picciola guaina ove a' tuoi cenni Mille stan (3) pronti ognora argentei spilli. Oh quante volte a cavalier sagace Ho vedut'io le man render beate Uno apprestato a tempo unico spillo! Ma dove, ahi dove inonorato e solo Lasci'l coltello a cui l'oro e l'acciaro Donâr gemina lama, e a cui la madre De la gemma più bella d'Anfitrite Diè manico elegante ove (4) il colore Con dolce variar l'iride imita? Opra (5) sol fia di lui se ne' superbi Convivi ognaltro avanzerai per fama D'esimio trinciatore, e se (6) l'invidia De' tuoi gran pari ecciterai qualora, Pollo o fagian con la (7) forcina in alto Sospeso, a un colpo il priverai dell'anca Mirabilmente. Or ti ricolmi alfine (8)

(1) speglio

(2) belli (3) Mille ognora stan pronti argentei spilli.

(4) onde(5) Verrà il tempo, verrà che ne superbi (6) D'esimio trinciatore: e i plausi e i gridi

(7) . . . con le forcine . . . (8) . . . Or ti ricolmi alfine Il giubbon d'ambo i lati ed oleoso . . . . Or qual più resta omai Onde colmar tue tasche inclito ingombro? Ecco a molti colori oro distinto, Ecco nobil testuggine, su cui Voluttuose imagini lo sguardo

48

IL MATTINO
D'ambo i lati la giubba ed oleosa
Spagna e Rapè, cui semplice origuela (a)
Chiuda, o a molti colori oro dipinto;
E cupide ad ornar tue bianche dita
Salgan le anella, in fra le quali, assai

Invitan de gli eroi. Copia squisita Di fumido rape quivi e scrbata, E di Spagna oleoso, onde lontana, Pur come suol fastidio o inscito, Da te fugga la noia. Ecco che smaglia Cúpido a te di circondar le dita Vivo splendor di preziose anella. Ami la pietra ove si stanno ignude Sculte le Grazie, e che il Giudeo ti fece Creder opra d'Argivi, allor ch'ei chiese Tanto tesoro, e d'erudito il nome Ti comparti prostrandosi a' tuoi piedi? Vuoi tu i lieti rubini? O più t'aggrada Sceglier quest' oggi l'Indico adamante Là dove il lusso incantata costrinse La fatica e il sudor di cento buoi Che pria vagando per le tue campagne Facean sotto a i lor piè nascere i beni? Prendi o tutti, o qual vuoi; ma l'aureo cerchio Che sculto intorno è d'amorosi motti Ognor teco si vegga, e il minor dito Premati alguanto, e sovvenir ti faccia Dell'altrui fida sposa a cui se caro. Vengane alfin degli orioi gemmati, Venga il duplice pondo; è a te dell'ore Che all'alte imprese dispensar conviene Faccia rigida prova: ohime che vago Arsenal minutissimo di cose (\*) Ciondola quindi, c ripercosso insieme Molce con soavissimo tintinno! Ma v'hai tu il meglio? Ah! sì, che i mici precetti Sagace prevenisti. Ecco risplende Chinso in breve cristallo il dolce pegno Di fortunato amor: lungi, o profani, Chè a voi tant'oltre penetrar non lice.

- (a) Radice onde si fanno scatole da tabacco, così detta dalla città di questo nome.
  - (\*) Alcuni di questi versi trovansi più sotto nel testo originale.

Più caro a te dell'adamante istesso, Cerchietto inciso d'amorosi metti Stringati alquanto, e sovvenir ti faccia De la pudica altrui sposa a te cara. Compiuto è il gran lavoro. Odi, o Signore, Sonar già intorno la ferrata zampa De' superbi corsier, che irrequïeti Ne' grand' atri sospigne, arretra e volge La disciplina dell'ardito auriga. Sorgi, e t'appresta a render baldi e lieti Del tuo nobile incarco i bruti ancora. Ma a possente Signor scender non lice Da le stanze superne infin che al gelo O al meriggio non abbia il cocchier stanco Durato un pezzo, onde l'uom servo intenda Per quanto immensa via natura il parta Dal suo Signore. I (1) miei precetti intanto Io seguirò; chè varie al tuo mattino Portar dee cure il varïar dei giorni. (2) Tal di ti aspetta d'eloquenti fogli

Tal di ti aspetta d'eloquenti fogli Serie a vergar che al Rodano, al Lemano All'Amstel, al Tirreno, all'Adria legga

... Or dunque i mici precetti
 Tu dolce intanto prenderai solazzo (\*)
 Ad agitar fra le tranquille dita
 Dell'oriolo i ciondoli vezzosi.
 Signore, al ciel non è cosa più cara
 Di tua salute; e troppo a noi mortali
 E il viver de' tuoi pari util tesoro.
 Uopo è talor che da gli egregi affinni
 T'allevii alquanto, e con pietosa mano
 Il teso per gran tempo arco rallente.
 Tu dunque, allor che placida mattina

<sup>(\*)</sup> I molti cangiamenti, e le traslazioni che so incontrano in vari testi a penna fino al termine del Mattino, vogliono che si dia questo squarcio tutto intero.

Il librajo che Momo e Citerea Colmâr di beni, o il più di lui possente Appaltator di forestiere scene, Con cui per opra tua facil donzella Sua virtù merchi, e non sperato ottenga Guiderdone al suo canto. O di grand'alma Primo fregio ed onor, beneficenza Che al merto porgi ed (1) a virtù la mano! Tu il ricco e il grande sopra il vulgo innalzi, Ed al concilio de gli Dei lo aggiugni.

Tal giorno ancora, o d'ogni giorno forse Den qualch'ore serbarsi al molle ferro Che il pelo a te rigermogliante a pena D'in su la guancia miete, e par che invidii Ch'altri fuor che lui solo esplori o scopra Unqua il tuo sesso. Arroge a questi il giorno Che di lavacro universal convienti Bagnar le membra, per tua propria mano,

> Vestita riderà d'un bel sereno, I'sci pedestre, e le abbattute membra All'anra salutar snoda e rinfranca. Di nobil cuoio a te la gamba calzi Purperco stivaletto, onde giammai Non profanin tuo piè la polve e il limo Che l'uom calpesta. A te s'avvolga interno Veste leggiadra che sul fianco sciolta Sventoli andando, e le formose braccia Stringa in maniche anguste a cui vermiglio O cilestro ermesino orni gli estremi. Del bel color che l'elitropio tigne, O pur d'oriental candido bisso Voluminosa benda indi a te fasci La snella gola. E il crin . . . Ma il crin , Signore , Forma non abbia ancor da la man dotta Dell'artefice suo; chè troppo fora. Ahi troppo grave error lasciar tant'opra De le licenziose aure in balía. Ne senz'arle però vada negletto

<sup>(1)</sup> Che al merto porgi. e a la virtà la mano!

O per altrui con odorose spugue Trascorrendo la cute. È ver che allora D'esser mortal ti sembrerà; ma innalza Tu allor la mente, e de' grand'avi tuoi Le imprese ti rimembra e gli ozi illustri Che infino a te per secoli cotanti Misti scesero al chiaro altero sangue; E l'ubbioso pensier vedrai fuggirsi Lunge da te per l'aere rapito Su l'ale de la Gloria alto volanti; Ed (1) indi a poco sorgerai, qual prima, Gran Semideo che a se solo somiglia. Fama è così, che il dì quinto le Fate Loro salma immortal vedean coprirsi Già d'orribili scaglie, e in feda serpe Vôlta strisciar sul suolo, a se facendo De le inarcate spire impeto e forza; Ma il primo Sol le rivedea più belle

> Su gli omeri a cader; ma o che natura A te il nodrisca; o che da ignote fronti Il più famoso parrucchier lo involi, E lo adatti al tuo capo, in sul tuo capo Ripiegato l'afferri e lo sospenda Con testugginei denti il pettin curvo. Ampio cappello alfin, che il disco agguagli Del gran lume Febro, tutto ti copra, E a lo sguardo profen tuo nume asconda. Poi che così le belle membra ornate Con artifici negligenti avrai, Esci soletto a respirar talora I mattutini fiati; e lieve canna Brandendo con la man, quasi baleno Le vie trascorri, e premi ed urta il vulgo Che s'oppone al tuo corso. In altra guisa Fora colpa l'uscir; però che andriéno Mal dal vulgo distinti i primi eroi. Tal giorno ancora, o d'ogni giorno forse Fien qualch' ore serbate al molle ferro

<sup>(1)</sup> E quindi a poco . . .

Far beati gli amanti, e a un volger d'occhi Mescere a voglia lor la terra e il mare.

Fia d'uopo ancor, che da le lunghe cure T'allevii alquanto, e con pietosa mano Il teso per gran tempo arco rallenti. Signore, al ciel non è più cara cosa Di tua salute; e troppo a noi mortali È il viver de' tuoi pari util tesoro. Tu adunque, allor che placida mattina Vestita riderà d'un bel sereno, Esci pedestre, e le abbattute membra All'aura salutar snoda e rinfranca. Di nobil cuojo a te la gamba calzi Purpureo stivaletto, onde il tuo piede Non macchino giammai la polve e'l limo Che l'uom calpesta. A te s'avvolga intorno Leggiadra veste che sul dorso sciolta Vada ondeggiando, e tue formose braccia

> Che i peli a te rigermoglianti a pena D'in su la guancia miete; e par che invidi Ch'altri, fuor che se solo, indaghi o scopra Unque il tuo sesso. Arroge a questo il giorno Che di lavacro universal convienti Terger le vaghe membra. È ver che allora D'esser mortal dubiterai ; ma innalza Tu allor la mente a i grandi aviti onori Che fino a te per secoli cotanti Misti seesero al chiaro altero sangue. E il pensier ubbïoso a par di nebbia Per lo vasto vedrai acre smarrirsi Ai raggi de la gloria onde t'investi; E di te pago sorgerai qual pria Gran Semideo che a se solo somiglia. Fama è così che il di quinto le Fate Loro salma immortal vedean coprirsi Già d'orribili scaglie, e in feda scrpe Vôlta strisciar sul suolo, a se facendo De le inarcate spire impeto e forza. Ma il primo Sol le rivedea più belle Far be ti gli amanti, e a un volger d'occli

Leghi in manica angusta, a cui vermiglio O cilestro velluto orni gli estremi. Del bel color che l'elitropio (a) tigne Sottilissima benda indi ti fasci La snella gola. E il crin... Ma il crin, Signore, Forma non abbia ancor da la man dotta Dell'artefice suo; chè troppo fora, Ahi! troppo grave error lasciar tant'opra De le licenziose aure in balía. Non senz'arte però vada negletto Su gli omeri a cader; ma, o che natura A te il nodrisca, o che da ignota fronte Il più famoso parrucchier lo tolga E l'adatti al tuo capo, in sul tuo capo Ripiegato l'afferri e lo sospenda Con testugginei denti il pettin curvo.

Poi che in tal guisa te medesmo ornato

Con artificio negligente avrai,

Mescere a voglia lor la terra e il mare. Assai l'auriga bestemmiò finora I tuoi nobili indugi: assai la terra Calpestaro i cavalli. Or via veloce Reca, o servo gentil, reca il cappello Ch' ornan fulgidi nodi: e tu frattanto Fero genio di Marte, a guardar posto De la stirpe de numi il caro fianco. Al mio giovane eroe cigni la spada, Corta e lieve non già, ma qual richiede La stagion bellicosa al suol cadente, E di triplice taglio armata e d'elso Immane. Quanto esser può mai sublime L'annoda pure, onde la impugni all' uopo La destra furibonda in un momento. Nè disdegnar con le sanguigne dita Di ripulire ed ordinar quel nastro Onde l'elso è superbo. Industre studio È di candida mano. Al mio Signore Dianzi donollo e gliel appese al brando

<sup>(</sup>a) Volg. Girasole.

Esci pedestre a respirar talvolta L'acre mattutino; e ad alta canna Appoggiando la man, quasi baleno Le vie trascorri, e premi ed urta il volgo Che s'oppone al tuo corso. In altra guisa Fora colpa l'uscir, però che andriéno Mal distinti dal vulgo i primi eroi.

Ciò ti basti per or. Già l'oriolo
A girtene ti affretta. Ohimè, che vago
Arsenal minutissimo di cose
Ciondola quindi, e ripercosso insieme
Molce con soavissimo tintinno!
Di costì che non pende? avvi per fino
Piccioli cocchi e piccioli destrieri
Finti in oro così, che sembran vivi.
Ma v'hai tu il meglio? Ah sì, che i mici precetti
Sagace prevenisti: ecco che splende,
Chiuso in picciol cristallo, il dolce pegno

L'altrui fida consorte a lui si cara. Tal del famoso Artù vide la corte Le infiammate d'amor donzelle ardite Ornar di piume e di purpurce fasce I fatati guerrier, si che poi lieti Correan mortale ad incontrar periglio In selve orrende fra i giganti e i mostri. Volgi, o invitto campion, volgi tu pure Il generoso piè dove la bella E de gli eguali tuoi scelto drappello Shadigliando t'aspetta all' alte mense. Vieni, e, godendo, nell'uscire il lungo Ordin superbo di tue stanze ammira. Or già siamo all'estreme : alza i bei lumi A le pendenti tavole vetuste Che a te degli avi tuoi serbano ancora Gli atti e le forme. Quei che in duro dante Strigne le membra, e cui si grande ingombra Traforato collar le grandi spalle, Fu di macchine autor; cinse d'invitte Mura i Penati; e da le nere torri Signoreggiando il mar, verso le aduste

Di fortunato amor. Lunge, o profani, Chè a voi tant'oltre penetrar non lice E voi dell'altro sccolo feroci Ed ispid'avi, i vostri almi nipoti Venite oggi a mirar. Co' sanguinosi Pugnali a lato le campestri rocche Voi godeste abitar, truci all'aspetto E per gran baffi rigidi la guancia, Consultando gli sgherri, e sol giojendo Di trattar l'arme che d'orribil palla Givan notturne a traforar le porte Del non meno (1) di voi rivale armato. Ma i vostri almi nipoti oggi si stanno Ad agitar fra le tranquille dita Dell'oriolo i ciondoli vezzosi; Ed opra è lor, se all'innocenza antica Torna pur anco e bamboleggia il mondo. Or vanne, o mio Signore, e il pranzo allegra

> Spiagge la predatrice Africa spinse. Vedi quel magro a cui canuto e raro Pende il crin da la nuca, e l'altro a cui Su la guancia pienotta e sopra il mento Serpe triplice pelo? Ambo s'adornano Di toga magistral cadente a i piedi. L'uno a Temi fu sacro: entro a Licei La gioventù pellegrinando ei trasse A gli oracoli suoi; indi sedette Nel senato de' padri , e le disperse Leggi raccolte , ne fe' parte al mondo : L'altro sacro ad Igeia. Non odi ancora Presso a un secol di vita il buon vegliardo Di lui narrar quel che da' padri suoi Nonagenari udi, com'ei spargesse Su la plebe infelice oro e salute Pari a Febo suo nume? Ecco quel grande A cui si fosco parruccon s'innalza Sopra la fronte spaziosa, e scende Di minuti boiton serie infinita

<sup>(1)</sup> manco

De la tua Dama: a lei dolce ministro Dispensa i cibi, e detta al suo palato E a la sua fame inviolabil legge. Ma tu non obliar che in nulla cosa Esser mediocre a gran Signor non lice. Abbia il popol confini; a voi natura Donò senza confini e mente e core. Dunque a la mensa o tu schifo rifuggi Ogni vivanda, e te medesmo rendi Per inedia famoso, o nome acquista D'illustre voratore. Intanto addio, Degli uomini delizia e di tua stirpe, E de la patria tua gloria e sostegno. Ecco che umili in bipartita schiera T'accolgono i tuoi servi: altri già pronto Via se ne corre ad annunciare al mondo, Che tu vieni a bearlo; altri a le braccia Timido ti sostien mentre il dorato

> Lungo la veste. Ridi? Ei novi aperse Studj a la patria; ci di perenne aíta I miseri dotò; portici e vic Stese per la cittade, e da gli ombrosi Lor lontani recessi a lei dedusse Le pure onde salubri, e ne' quadrivi E in mezzo a gli ampli fôri alto le fece Salir scherzando a rinfrescar la state Madre di morbi popolari. Oh come Ardi a tal vista di beato orgoglio, Magnanimo garzon! Folle! A cui parlo? Ei già più non m'ascolta: odiò que' ceffi Il suo guardo gentil; noia lui prese Di si victi racconti, e già s'affretta Giù per le scale impaziente. Addio, De gli uomini delizia e di tua stirpe, E de la patria tua gloria e sostegno. Ecco che umíli in bipartita schiera T'accolgono i tuoi servi. Altri già pronto Via se ne corre ad annunciare al mondo Che tu vieni a bearlo; altri a le braccia Timido ti sostien mentre il dorato

## IL MATTINO

Cocchio tu sali, e tacito e severo
Sur un canto ti sdrai. Apriti, o vulgo,
E cedi il passo al trono ove s'asside
Il mio Signore: ahi te meschin s'ei perde
Un sol per te de' prezïosi istanti!
Temi 'l non mai da legge o verga o fune
Domabile cocchier; temi le rote,
Che già più volte le tue membra in giro
Avvolser seco, e del tuo impuro sangue
Corser macchiate, e il suol di lunga striscia,
Spettacol miserabile! segnaro.

Cocchio tu sali e tacito e severo Sur un canto di sdrai. Apriti, o vulgo, E cedi il passo al trono ove s'asside Il mio Signore. Ahi te meschin s' ei perde Un sol per te de' preziosi istanti! Temi il non mai da legge o verga o fune Domabile cocchier: temi le rote Che già più volte le tue membra in giro Avvolser seco, e del tuo impuro saugue Corser macchiate, e il suol di lunga striscia Spettacol miserabile! segnaro.

## IL MEZZOGIORNO

Ardirò ancor tra (1) i desinari illustri Sul meriggio innoltrarmi umil cantore; Poichè (2) troppa di te cura mi punge, Signor, ch'io spero un di veder maestro E dittator di graziosi modi All'alma gioventù che Italia onora.

Tal fra le tazze e i coronati vini,
Onde all'ospite suo fe' lieta pompa
La Punica Regina, i canti alzava
Jopa crinito (b): e la Regina intanto (3)
Da' (4) begli occhi stranieri iva beendo
L'oblivion del misero Sicheo.
E tale, allor che l'orba Itaca in vano
Chiedea a Nettun la prole di Laerte,
Femio (c) s' udía co' versi e con la cetra
La facil mensa rallegrar de' Proci
Cui dell'errante Ulisse i pingui agnelli
E i petrosi licori e la consorte
Invitavano (5) al pranzo. Amici or piega,
Giovin Signore, al mio cantar gli orecchi,

fra

<sup>(2)</sup> Poi che

<sup>(3)</sup> in tanto

<sup>(4)</sup> Dal bel volto straniero iva beendo(5) Convitavano in folla. Amici or china,

<sup>(</sup>a) Il Meriggio è il titolo dell'ultimo testo.

<sup>(</sup>b) V. Virg. Encid. lib. 1.

<sup>(</sup>c) Omer. Odiss, lib. 1 e altrove.

Or che tra nuove Elise e nuovi Proci, E tra fedeli ancor Penelopée

Ti guidano a la mensa i versi mici.

Già dal (1) meriggio ardente il Sol fuggendo, Verge all'occaso; e i piccioli (2) mortali Dominati dal tempo escon di novo A popolar le vie ch'all'orïente Volgon (3) ombra già grande: a te null'altro Dominator, fuor che te stesso, è dato 4. Alfin di consigliarsi al fido speglio La tua Dama cessò. Quante (5) uopo è volte Chiedette e rimandò novelli ornati: Quante convien de le agitate ognora Damigelle or con vezzi or con garriti Rovesciò la fortuna; a sè medesma, Quante volte convien, piacque e dispiacque; E quante volte è d'uopo, a sè ragione Fece, e a' suoi lodatori. I mille intorno Dispersi arnesi alfin raccolse in uno La consapevol del suo cor ministra: Alsın velata d'un (6) leggier zendado È l'ara tutelar di sua beltate (5); E la seggiola sacra un po' rimossa. Languidetta l'accoglie. Intorno ad (6) essa Pochi giovani eroi van rimembrando

(2) piccoli (3) Spandon

(4) Stirpe di numi: e il tuo meriggio è questo.

(5) . . . Gento già volte
O chiese o rimandò novelli ornati,
E cento ancor de le agitate ognora

(6) Alfin velata di legger zendado

(7) beltade;

<sup>(1)</sup> Già dall'alto del cielo il sol fuggendo

<sup>(8) . . .</sup> Intorno a lei

I cari lacci altrui, mentre da lungi (1) Ad altra intorno i cari lacci vostri Pochi giovani eroi van rimembrando.

Il marito gentil queto sorride A le lor celie; o s'ei si cruccia alquanto, Del tuo lungo tardar solo si cruccia. Nulla però di lui cura te prenda Oggi, o Signore; e s'egli (2) a par del vulgo Prostrò l'anima imbelle, e non sdegnosse Di chiamarsi marito, a par del vulgo Senta la fame esercitargli in petto Lo stimol sier degli oziosi sughi Avidi d'esca; o s'a (3) un marito alcuna D'anima generosa orma rimane, Ad altra mensa il piè rivolga, e d'altra Dama al fianco s'assida 4 il cui marito Pranzi altrove lontan d'un'altra a (5) lato Ch'abbia lungi lo sposo: e così nuove Anella intrecci a la catena immensa Onde, alternando, Amor l'anime annoda (6).

Ma<sup>(7)</sup> sia che vuol, tu baldanzoso innoltra Ne le stanze più interne. Ecco precorre Per <sup>(8)</sup> annunciarti al gabinetto estremo Il noto stropiccio <sup>(9)</sup> de' piedi tuoi.

(1) lunge

(2) Oggi, o Signore, e s'ei del vulgo a paro

(3) Avidi d'esca; o se a i mariti alcuno
D'anima generosa impeto resta . . .
. . . o s'a un marito alcuna
D'anima generosa ombra rimane,

(4) . . . si assida . . .

(5) Pranzi altrove lontan d'un'altra al fianco Che lungi abbia lo sposo . . .

(6) avvince.

(7) Pur (8) Ad

(9) scalpiccío

Già lo sposo t'incontra. In un baleno Sfugge dall'altrui man l'accorta mano De la tua Dama; e il suo bel labbro intanto T'apparecchia (1) un sorriso. Ognun s'arretra, Chè conosce i (2) tuoi dritti, e si conforta Con le adulte speranze, a te lasciando Libero e scarco il più beato seggio. Tal colà dove infra gelose mura Bisanzio ed Ispaán guardano il fiore De la beltà che il popolato Egeo Manda, e l'Armeno e il Tartaro e il Circasso Per delizia d'un solo, a bear entra L'ardente sposa il grave Munsulmano (3). Tra 14 maestoso passeggiar gli ondeggiano Le late spalle, e sopra (5) l'alta testa Le avvolte fasce: dall'arcato ciglio Ei (6) volge intorno imperioso il guardo, E (5) vede al su' apparire umil chinarsi, E il piè ritrar l'effeminata, occhiuta Turba, che sorridendo (8) egli dispregia.

Ora (9) imponi, o Signor, che tutte a schiera Si dispongan tue grazie: e a la tua Dama Quanto elegante esser più puoi, ti mostra.

Tengasi al fianco la sinistra mano

(1) Ti apparecchia . . .(2) Che conosce tuoi dritti . . .

(3) Musulmano.

(4) Nel maestoso . . .

(5) Le late spalle, e su per l'alta testa

(6) Intorno ci volge . . .

(7) Ed ecco al suo apparire umil chinarsi,
(8) Turba, che d'alto sorridendo ei spregia.

(9) Or comanda, o Signor, che tutte a schiera Vengan le grazie tue; si che a la Dama Quanto elegante esser più puoi, ti mostri.

IL MEZZOGIORNO Sotto il (1) breve giubbon celata, e l'altra Sul finissimo lin posi, e s'asconda Vicino al cor; sublime alzisi'l petto; Sorgan gli omeri entrambi, e (2) verso lei Piega il duttile collo; ai lati stringi Le labbra un poco; vêr lo mezzo acute Rendile alquanto, é da la bocca poi Compendiata in guisa tal sen esca Un non inteso mormorio. La destra Ella intanto ti porga, e molle caschi Sopra i tiepidi avori un doppio bacio. Siedi tu (3) poscia, e d'una man trascina Più presso a lei la seggioletta. Ognuno Tacciasi; ma tu sol curvato alquanto Seco susurra ignoti detti, a cui Concordin vicendevoli sorrisi, E sfavillar di cupidette luci Che amor dimostri, o che lo () finga almeno.

Ma rimembra, o Signor, che troppo nuoce Negli <sup>(5)</sup> amorosi cor lunga e ostinata Tranquillità. Su <sup>(6)</sup> l'oceáno ancora

(2) Sorgan gli omeri entrambi; a lei converso Scenda il duttile collo; a i lati un poco Stringansi i labbri; vér lo mezzo acuti Escano alquanto, e da la bocca poi Compendiata in forma tal sen fugga Un non inteso mormorio. Qual fia Che a tante di beltade arme possenti Schermo si opponga? Ecco la destra ignuda Già la bella ti cede. Or via la strigni,

Che a tante di bertade arme possenti Schermo si opponga? Ecco la destra ignud Già la bella ti cede. Or via la strigni, E con soavi negligenze al labbro Qual tua cosa l'appressa, e cader lascia Sovra i tiepidi avori un doppio bacio. (3) Siedi fra tanto, e d'una mano istrascica Più a lei vicin la seggioletta. Ognaltro

(4) Che amor dimostri, o che il somigli al meno-

(5) In amoroso cor . . .

(6) Nell'

(1) al

Perigliosa è la calma: oh (1) quante volte Dall'immobile prora il buon nocchiere (2) Invocò la tempesta! e sì crudele Soccorso ancor gli fu negato; e giacque Affamato, assetato, estenuato, Dal velenoso (3) aere stagnante oppresso Tra l'inutile (4) ciurma al suol languendo. Però (5) ti giovi de la scorsa notte Ricordar le vicende, e con obliqui Motti pungerl' (6) alquanto; o se, nel volto Paga più che non suole, accor fu vista Il novello straniere (7), e co' bei labbri Semiaperti aspettar, quasi marina Conca, la soavissima rugiada De' novi accenti; o se cupida troppo Col guardo accompagnò di loggia in loggia Il (8) seguace di Marte, idol vegliante De' feminili voti, a la cui chioma Col lauro trionfal s'avvolgon (9) mille E mille frondi dell'Idalio mirto. Colpevole o innocente, allor la bella

Colpevole o innocente, allor la bella Dama improvviso adombrerà la fronte D'un nuvoletto di verace sdegno O simulato; e la nevosa spalla Scoterà un poco; e premerà col dente L'infimo labbro; e volgeransi alfine

<sup>(1)</sup> ahi

<sup>(2)</sup> nocchiero

<sup>(3)</sup> venenoso

<sup>(4)</sup> Fra le inutili ciurme . . .(5) Dunque a le giovi . . .

<sup>(6) . . .</sup> pugnerla alquanto . . .

<sup>(7)</sup> straniero

<sup>(8)</sup> L'almo alunno di Marte, idol vegliante

<sup>(9)</sup> Col lauro trionfal mille s'avvolgono

Gli altri a bear le sue parole estreme.
Fors'anco rintuzzar di tue querele (1)
Saprà l'agrezza; e sovvenir faratti
Le visite furtive ai tetti, ai cocchi
Ed a le logge de le mogli illustri
Di ricchi cittadini, a cui sovente,
Per calle che il piacer mostra, piegarsi
La maestà di cavalier non sdegna.

Felice te, se mesta e 2 disdegnosa
La (3) conduci alla mensa, e s'ivi puoi
Solo piegarla a comportar (4) de' cibi
La nausea universal. Sorridan pure
A le vostre dolcissime querele
I convitati, e l'nn l'altro percota
Col gomito maligno: ah (5) nondimeno
Come fremon lor alme; e quanta invidia
Ti portan, te veggendo (6) unico scopo
Di sì bell'ire! Al solo sposo è dato
Nodrir (7) nel cor magnanima quiete,
Mostrar (8) nel volto ingenuo riso, e tanto
Docil fidanza ne le innocue luci.

O tre fiate avventurosi e quattro, Voi del nostro buon secolo mariti,

<sup>(1)</sup> Fors anco rintuzzar di tue rampogne Saprà l'agrezza, e noverarti a punto Le visite furtive a i cocchi, a i tetti E all'alte logge de le mogli illustri Di ricchi popolari, a cui sovente Scender per calle dal piacer segnato La maesta di cavalier non teme.

<sup>(2)</sup> o(3) Tu la guidi alla mensa, o se tu puoi

<sup>(4)</sup> tollerar

<sup>(5)</sup> Col gomito maligno. Ahi non di meno

<sup>(6)</sup> mirando

<sup>(7)</sup> In cor nodrir magnanima quiete,

<sup>(8)</sup> Aprir

Quanto diversi da vostr'avi (1)! Un tempo Uscía d'Averno con viperei crini, Con torbid'occhi irrequieti e fredde Tenaci branche un indomabil mostro Che ansando e anelando intorno giva Ai nuzïali letti, e tutto empiea Di sospetto e di fremito e di sangue. Allor gli antri domestici, le selve, L'onde, le rupi alto ulular s'udiéno Di feminili strida (2); allor le belle Dame con mani incrocicchiate, e luci Pavide al ciel, tremando, lagrimando, Tra la pompa feral de le lugúbri Sale vedean dal truce sposo offrirsi Le tazze attossicate o i nudi stili. Ahi pazza Italia! Il tuo furor medesmo Oltre l'alpi (3), oltre 'l mar destò le risa Presso agli emoli tuoi che di gelosa Titol ti diero, e t'è scrbato ancora Ingiustamente. Non di cieco amore Vicendevol desire, alterno impulso, Non di costume simiglianza or guida Gl'incauti (4) sposi al talamo bramato; Ma la Prudenza coi canuti padri Siede, librando il molt'oro (5) e i divinì Antiquissimi sangui: e allor che l'uno Bene all'altro risponde (6), ecco Imeneo

<sup>(1)</sup> Quanto diversi da' nostr'avi! Un tempo

<sup>(2)</sup> stridi: (3) alpe,

<sup>(</sup>j) Giovani incauti al talamo bramato;

<sup>(5) ...</sup> molto oro ...

<sup>(6)</sup> risponda,

Scoter sua (1) face; e unirsi al freddo sposo, Di lui non già, ma de le nozze amante, La freddissima vergine che in core Già volge (2) i riti del Bel Mondo, e lieta L' (3) indifferenza maritale affronta. Così non fien de la crudel Megera Più temuti gli sdegni. Oltre Pirene Contenda or pur le desïate porte Ai gravi amanti, e di feminee risse Turbi Oriente. Italia oggi si ride Di quello ond'era già derisa; tanto Puote una sola età volger le menti.

Ma già rimbomba d'una in altra sala II D tuo nome, o Signor; di già l'udiro L'ime officine ove al volubil tatto Degl'ingenui palati arduo s'appresta Solletico che molle i nervi scota, – E varia seco voluttà conduca Fino al core (5) dell'alma. In bianche spoglie S'affrettano (6) a compir la nobil opra Prodi ministri; e lor sue leggi detta Una gran mente del paese uscita Ove Colbert (7) e Richelieu fur chiari. Forse con tanta maestade in fronte Presso a le navi ond'Ilio arse e cadeo Per (8) gli ospiti famosi il grande Achille

<sup>(1)</sup> Scoter sue faci . . .

<sup>(2)</sup> Già i riti volge . . .

<sup>(3)</sup> La indifferenza . . .

<sup>(4)</sup> Signore, il nome tuo. Di già l'adiro

<sup>(5)</sup> centro

<sup>(6)</sup> Affrettansi a compir la nobil opra Gravi ministri . . .

<sup>7)</sup> Ove Colberto e Risechiù fur chia a

<sup>(8)</sup> A gli

Disegnava la cena: e seco intanto
Le vivande cocean su i lenti fochi
Patroclo fido, e il guidator di carri
Automedonte. O tu, sagace mastro
Di lusinghe al palato, udrai fra poco
Sonar le lodi tue dall' alta mensa.
Chi fia che ardisca di trovar pur macchia (1)
Nel tuo lavoro? Il tuo Signor farassi
Campion de le tue glorie: e male a quanti
Cercator di conviti oseran motto
Pronunciar contro (2) te; chè sul cocente
Meriggio andran peregrinando poi
Miseri e stanchi, e non avran cui piaccia
Più popolar con (3) le lor bocche i pranzi.

Imbandita è la mensa. In piè d'un salto Alzati e porgi, almo Signor (4), la mano A la tua Dama; e lei, dolce cadente Sopra di te, col tuo valor sosticni, E al pranzo l'accompagna. I convitati Vengan dopo di voi; quindi '1 (5) marito Ultimo segua. O prole alta di numi, Non vergognate di donar voi anco Pochi (6) momenti al cibo: in voi non fia Vil opra il pasto; a quei soltanto è vile Che il duro irresistibile bisogno Stimola e caccia. All'impeto di quello

(2) Promuciar contro a le . . .

(i) garzon,

(5) . . . lo sposo

<sup>(1)</sup> menda . . . Chi fia che ardisca di trovar mai fallo Nel tuo lavoro? Il tuo Signor fia tosto

<sup>(3)</sup> Più popolar de le lor bocche i pranzi.

<sup>(6)</sup> Brevi al cibo momenti. A voi non vile Cura fia questa. A quei sol tanto è vile Che il duro irrefrenabile bisogno

Cedan l'orso, la tigre, il falco, il nibbio, L'orca, il delfino, e quant'altri mortali Vivon quaggiù; ma voi con rosee labbra La sola Voluttade inviti al pasto, La sola Voluttà che le celesti Mense imbandisce (2), e al néttare convita I viventi per sè Dei sempiterni.

Forse (3) vero non è; ma un giorno è fama Che fur gli uomini eguali, e ignoti nomi Fur Plebe 4 e Nobiltade. Al cibo, al bere, All' accoppiarsi (5) d'ambo i sessi, al sonno Un (6) istinto medesmo, un' egual forza Sospingeva (7) gli umani, e niun consiglio, Niuna (8) scelta d'obbietti o lochi o tempi Era lor conceduta. A un rivo stesso, A un medesimo frutto, a una stess'ombra Convenivano insieme i primi padri Del tuo sangue, o Signore, e i primi padri De la plebe spregiata. I (9) medesm' antri, Il medesimo suolo offrieno loro Il riposo e l'albergo, e a le lor membra I medesmi animai le irsute vesti. Sol' (10) una cura a tutti era comune

<sup>(1) . . .</sup> altri animanti Crescon qua giù: ma voi con rosec labbra La sola voluttade al pasto appelli,

<sup>(2)</sup> apparecchia,
(3) Vero forse non è . . .
(4) Fur nobili e plebei . . .

<sup>(5)</sup> accoppiarse

<sup>(6)</sup> Uno istinto . . .

<sup>(7)</sup> Sospigneva (8) Nulla

<sup>(0)</sup> De la plebe spregiata: e gli stess antri E il medesimo suol porgeano loro

<sup>(10)</sup> Sola una cura . . .

Di sfuggire il dolore, e ignota cosa Era il desire agli uman petti ancora.

L'uniforme degli uomini sembianza Spiacque a' Celesti; e a varïar la (1) terra Fu<sup>(2)</sup> spedito il Piacer. Quale già i numi D'Ilio sui campi, tal l'amico Genio, Lieve lieve per l'aere labendo, S'avvicina a la Terra; e questa ride Di riso ancor non conosciuto. Ei move, E l'aura estiva del cadente rivo, E dei clivi odorosi a lui blandisce Le vaghe membra, e lenemente sdrucciola Sul tondeggiar dei muscoli gentile. Gli (3) s'aggiran dintorno i Vezzi e i Giochi; E come ambrosia le lusinghe scorrongli 40 Da le fraghe del labbro; e da le luci Socchiuse, languidette, umide fuori (5) Di tremulo fulgore escon scintille Ond'arde l'acre che scendendo ei varca.

Alfin sul dorso tuo sentisti, o Terra, Sua prim' (6) orma stamparsi; e tosto un lento Fremere soavissimo si sparse Di cosa in cosa; e ognor crescendo, tutte Di natura le viscere commosse: Come nell'arsa state il tuono s'ode, Che di lontano mormorando viene;

Spiacque a' Celesti; e a varïar lor sorte
 Il Piacer fu spedito. Ecco il bel Genio,
 Qual già d'Ilio su i campi Iride o Giuno,
 A la Tarra d'appressa: e questa vide.

Qual gia d' lho su i campi fride o Giuno.

A la Terra s'appressa; e questa ride

Di riso ancor non conosciuto. Ei move,

<sup>(3)</sup> A lui giran dintorno i Vezzi e i Giochi, (4) scorrono

<sup>(5)</sup> fuora

<sup>(6)</sup> Sua prima orma stamparsi . . .

É col profondo suon di monte in monte Sorge; e la valle e la foresta intorno Muggon del (1) fragoroso alto rimbombo, Finchè poi cade (2) la feconda pioggia, Che gli uomini e le fere e i fiori e l'erbe Ravviva, riconforta, allegra e abbella.

Oh beati tra (3) gli altri, oh cari al cielo Viventi, a cui con miglior man Titáno Formò gli organi illustri (1), e meglio tese, E di fluido agilissimo inondolli! Voi l'ignoto solletico sentiste Del celeste motore. In voi ben tosto Le (5) voglie fermentâr, nacque il desío. Voi primieri scopriste il buono, il meglio; E (6) con foga dolcissima correste A possederli. Allor quel de & due sessi, Che necessario in prima era soltanto, D'amabile e di bello il nome ottenne. Al giudizio di Paride voi (8) deste Il primo esempio: tra feminei volti A distinguer s'apprese; e voi (9) sentiste Primamente le grazie. A (10) voi tra mille Sapor fur noti i più soavi: allora Fn il vin preposto all'onda; e il vin s' (11) elesse Figlio de' tralci più rïarsi, e posti

<sup>(1)</sup> Muggon di smisurato alto rimbombo,

<sup>(2)</sup> scroscia

<sup>(3)</sup> Oh beati fra gli altri e cari al ciclo

<sup>(4)</sup> egregi, (5) La voglia s'infiammò, nacque il desio. (6) Voi

<sup>(7)</sup> A possederli. Allor quel de i duo sessi,
(8) Al gindizio di Paride fu dato

<sup>(9)</sup> A distinguer s'apprese: e fur sentite

<sup>(10)</sup> Primamente le grazie. Allor tra mille

<sup>(11) . . .</sup> si clesse

A più fervido sol, ne' più sublimi Colli, dove più zolfo il suolo impingua. Così l'uom si divise: e fu il Signore Da i volgari (1) distinto a cui nel seno Troppo languir l'ebeti fibre, inette A rimbalzar sotto i (2) soavi colpi De la nova cagione onde fur tocche: E quasi bovi, al suol curvati, ancora Dinazzi al pungol del bisogno andaro; E tra la servitute (3) e la viltade E 'l ⊕ travaglio e l'inopia a viver nati, Ebber nome di Plebe. Or tu, Signore (5), Che feltrato per mille invitte reni Sangue racchindi, poichè in altra etade Arte, forza, o fortuna i padri tuoi Grandi rendette, poichè il tempo alfine Lor divisi tesori in te raccolse, Del 6 tuo senso gioisci, a te da i numi Concessa parte: e l'unil vulgo intanto Dell'industria donato, ora (7) ministri A te i piaceri tuoi, nato a recarli Su la mensa real, non a gioirne.

Ecco, la (8) Dama tua s'asside al desco:

<sup>(1)</sup> Da i mortali distinto a cui nel seno Giacquero aucor l'ebeti fibre, inette

<sup>(2)</sup> a i(3) servitude,

<sup>(4)</sup> E il (5) garzone

Che per mille feltrato invitte reni Sangue racchindi, poi che in altra etade

<sup>(6)</sup> Godi degli ozi tuoi a te da i numi (7) Dell'industria donato a te ministri Ora i piaceri tuoi, nato a recarli Su la mensa regal, non a goderne.

<sup>(8)</sup> Ecco splende il gran desco. In mille forme

Tu la man le abbandona; e mentre il servo, 1L MEZZOGIORNO La seggiola avanzando, all'agil fianco La sottopon, sì che lontana troppo Ella non sia, nè da vicin col petto Prema troppo la mensa, un picciol salto Spicca, e chino raccogli a lei del lembo Il diffuso volume. A (1) lato poscia Di lei tu siedi: a cavalier gentile Il fianco abbandonar de la sua dama Non fia lecito mai, se già non sorge Strana cagione a meritar, ch'egli (2) usi Tanta licenza. Un Nume (a) chber gli antichi Immobil sempre, e (3) ch' a lo stesso padre Degli Dei non cedette, allor ch'ei renne (4) Il Campidoglio ad abitar, sebbene E Giuno e Febo e Venere e Gradivo E tutti gli altri Dei da le lor sedi, Per riverenza del Tonante, usciro. Indistinto ad ognaltro il loco fia

E di mille sapor, di color mille (\*)
La variata eredità de gli avi
Scherza in nobil di vasi ordin disposta.
Già la dama s'appressa: e già da i servi
Il morbido per lei seggio s'adatta.
Tu, Signor, di tua mano all'agil fianco
Il sottopon, si che lontana troppo
Ella non sieda, o da vicin col petto
Ahi! di troppo non prema: indi un bel salto

(1) Il diffuso volume: e al fin t'assidi Prossimo a lei. A cavalier gentile Il lato abbandonar . . .

(2) Strana cagion a meritar ch' ci tolga(3) Immobil sempre che al medesmo padre

(4) scese

(a) Lo Dio Termine.

(\*) Questi versi stanno alcreve nel testo originale.

Presso (1) al nobile desco; e s'alcun arde Ambizioso di brillar fra gli altri, Brilli altramente. Oh come i varj ingegni La libertà del genïal convito Desta ed infiamma! Ivi il gentil Motteggio. Maliziosetto (2) svolazzando intorno, Reca su l'ali fuggitive ed agita Ora i raccolti da la fama errori De le belle lontane, ora (3) d'amante O di marito i semplici costumi; E gode di mirare il queto sposo Rider primiero, e di crucciar con lievi Minacce in cor de la sua fida sposa I timidi segreti. Ivi abbracciata Co' festivi Racconti intorno (4) gira L'elegante Licenza: or nuda appare Come le Grazie; or con leggiadro velo Solletica vie (5) meglio, e s'affatica Di richiamar de le matrone al volto Ouella rosa gentil (6) che fu già un tempo Onor di belle donne, all'Amor cara, E cara all'Onestade; ora ne' campi Cresce solinga, e tra i selvaggi scherzi A le rozze villane il viso adorna.

\*(1) Al nobil desco intorno . . . All'alta mensa intorno . . .

(2) Malizioso svolazzando reca Sopra le penne finggitive, ed agita

(3) . . . or de gli amanti
Or de' mariti i semplici costumi;
E gode di mirar l'intento sposo
(4) Co' festivi racconti esulta e scherza

(5) Solletica più scaltra; e pur fatica

(6) Quella rosa natía che caro fregio Fu dell'avole nostre; ed or ne' campi

74 IL MEZZOGIORIO Già (1) s' avanza la mensa. In mille guise E di mille sapor, di color mille La variata credità degli avi Scherza ne' piatti, e giust'ordine serba. Forse a la Dama (2) di sua man le dapi Piacerà ministrar, che novo (3) pregio Acquisteran da lei. Veloce il ferro, Che forbito ti attende al destro lato, Nudo fuor esca; e come quel di Marte Scintillando lampeggi: indi la punta Fra due dita ne stringi, e chino a lei Tu il presenta, o Signore. Or si vedranno De la candida mano all'opra intenta I muscoli giocar soavi e molli; E le Grazie, picgandosi (1) dintorno, Vestiran nuove forme, or da le dita Fuggevoli scorrendo, ora su l'alto De' bei nodi insensibili aleggiando, Ed or de le pozzette in sen cadendo, Che dei (5) nodi al confin v'impresse Amore Mille baci di freno impazienti, Ecco, sorgon dal labbro ai convitati; Già s'arrischian, già volano, già un guardo Sfugge dagli occhi tuoi, che i vanni audaci Fulmina ed arde, e tue ragion difende.

Magnanimo lo cedi . . .

(4) E le grazie, piegandosi con cssa,

(5) de'

<sup>(1)</sup> Di già il pranzo s'affretta. In mille guise
(2) bella
(3) l'iacerà ministrar, che novi al senso Gusti otterran da lei. Tu dunque il ferro. Che forbito ti giace al destro lato, Quasi spada sollecito snudando Fa che in alto lampeggi, e chino a lei

Sol de la fida sposa, a cui se' caro, Il tranquillo marito immoto siede: E nulla impression l'agita e scuote Di brama, o di timor; però che Imene Da capo a piè fatollo. Imene or porta Non più serti di rose avvolti (1) al crine, Ma stupido papavero, grondante Di crassa onda Letéa: Imene () e il Sonno Oggi han pari le insegue. Oh come spesso La Dama dilicata (3) invoca il Sonno Che al talamo presieda, e seco invece Trova Imenéo; e stupida (4) rimane, Quasi al meriggio stanca villanella Che tra l'erbe innocenti adagia il fianco Queta (5) e sicura, e d'improviso vede Un serpe; e balza in piedi inorridita; E le rigide man stende, e ritragge Il gomito (6), e l'anelito sospende: E immota e muta, e con le labbra aperte Obliquamente (7) il guarda! Oh come spesso Incauto amante a la sua lunga pena Cercò sollievo; ed invocar credendo Imene, ahi folle! invocò il Sonno; e questi Di fredda oblivïon l'alma gli asperse, E d'invincibil noja e di torpente Indifferenza gli ricinse il core.

Ma se a la Dama dispensar non piace

(6) cubito,

<sup>(1) . . .</sup> al crine avvolti,
(2) Di crassa onda Letéa, che solo insegna Pur dianzi era del sonno. Ahi! quante volte

<sup>(3)</sup> delicata
(4) Trova Imenéo; e timida s'arretra
(5) Lieta e secura, e di repente vede

<sup>(7)</sup> Il guarda obliquamente! Ahi quante volte

76 IL MEZZOGIORNO Le vivande, o non giova, allor tu stesso II (1) bel lavoro imprendi. A gli occhi altrui Più brillerà (2) così l'enorme gemma, Dolc'esca a gli usurai, che quella osaro A le promesse di Signor preporre Villanamente: ed (3) osservati fiéno I manichetti, la più nobil opra Che tessesse (4) giammai Anglica Araene. Invidieran tua dilicata (5) mano I convitati; inarcheran le ciglia Sul (6) difficil lavoro; e d'oggi in poi Ti fia ceduto il trinciator coltello Che al cadetto guerrier serban le mense. Teco son io, Signor; già intendo e veggo (\*),

(1) La bell'opra intraprendi . . .

(2) Più così smaglierà l'enorme gemma,

(3) Villanamente: e contemplati fieno(4) Che tessesser giammai Angliche Aracni,

(5) delicata

(6) Al

(\*) In un testo del Meriggio, che certo è l'ultimo riveduto dall'autore, si trovano, oltre varj cambiamenti, le traslazioni che seguono:

dal verso

Che al cadetto guerrier serban le mense si passa al verso

Sia tua cura fra tanto errar su i cibi
dal quale seguendo si va fino all'altro
Pur di commercio novellava e d'arti
indi si retrocede al verso
Ma chi è quell'eroc, che tanta parte
E di là si prosegue fino al verso
Da le vittime umane isti superba
con cui si legga il seguente

Nè senza i mici precetti o senza scorta

Felice osservatore, i detti e i moti De' Semidei che coronando stanno, E con vario costume ornan la mensa. Or (1) chi è quell'eroe che tanta parte Colà ingombra di loco, e mangia e fiuta E guata, e de le altrui cure (2) ridendo, Sì superba di ventre agita mole? Oh di mente acutissima dotate Mamme del suo palato! oli da' mortali Invidiabil anima che siede Tra (3) la mirabil lor testura, e quindi L'ultimo del piacer deliquio sugge! Chi più saggio 4 di lui penétra e intende La natura migliore; o chi più industre Converte a suo piacer l'aria, la terra, E 'l (5) ferace di mostri ondoso abisso? Oualor (6) s'accosta al desco altrui, paventano Suo gusto inesorabile le smilze Ombre de' (5) padri che per l'aria lievi S'aggirano vegliando ancora intorno Ai ceduti tesori: e piangon lasse Le mal spese vigilie, i sobri pasti, Le in preda all'aquilon case, le antique Digiune ròzze, gli scommessi cocchi, Forte assordanti per stridente ferro Le piazze e i tetti; e lamentando vanno Gl'invan nudati rustici, le fami

<sup>(1)</sup> Ma (2) fole

<sup>(3)</sup> Fra l'ammiranda lor testura . . .

<sup>(4)</sup> acuto (5) E il

<sup>(6)</sup> Qualora ei viene al desco altrui, paventano

<sup>(7)</sup> Ombre degli avi che per l'aria lievi Aggiransi vegliando ancor dintorno

Mal desïate, e de le sacre toghe

L'armata in vano autorità sul vulgo. Chi (1) siede a lui vicin? Per certo il caso Congiunse accorto i due (9) leggiadri estremi, Perchè doppio spettacolo campeggi; E l'un dell'altro al par più lustri e splenda. Falcato Dio degli orti, a cui la Greca Lámsaco d'asinelli offrir solea Vittima degna, al giovine (3) seguace Del sapiente di Samo i doni tuoi Reca sul desco: egli ozïoso siede Dispregiando 4 le carni, e le narici Schifo raggrinza, in (5) nauscanti rughe Ripiega i labbri, e poco pane intanto Rumina lentamente. Altro giammai A la squallida fame (6) eroe non seppe Durar sì forte; nè lassezza il vinse Nè deliquio giammai, nè febbre ardente; Tanto importa lo aver scarze le membra, Singolare il costume, e nel bel mondo Onor di filosofico talento. Qual anima è volgar, la sua pietade (7) All'uom riserbi; e facile ribrezzo Déstino in lei del suo simíle i danni, I (8) bisogni e le piaghe. Il cor di lui Sdegna comune affetto; e i dolci moti

<sup>(1)</sup> L'altro vicin chi fia? . . .(2) duo

<sup>(3)</sup> giovane

<sup>(4)</sup> Aborrendo

<sup>(5)</sup> Schifo raggrinza, e in nauseanti rughe

<sup>(6)</sup> incdia

<sup>(7)</sup> pictate Scrbi per l'nomo . . .

<sup>(8)</sup> O i bisogni o le piaghe. Il cor di questo

A più lontano limite sospinge. " Pera colui che prima osò la mano "Armata alzar su l'innocente agnella, « E sul placido bue; nè il truculento "Cor gli piegaro i teneri belati "Nè i pietosi mugiti, nè le molli d Lingue lambenti tortuosamente "La man che il loro fato, ahimè! stringea. Tal ei parla, o Signore (1); e sorge intanto Al suo pietoso favellar dagli occhi De la tua Dama dolce lagrimetta Pari a le stille tremule, brillanti, Che a la nova stagion gemendo vanno Da i palmiti di Bacco entro commossi Al tiepido spirar de le prim'aure Fecondatrici. Or le sovviene (2) il giorno, Alii fero giorno! allor che la sua bella Vergine cuccia de le Grazie alunna, Giovenilmente (3) vezzeggiando, il piede Villan del servo con l'eburneo 🌣 dente Segnò di lieve nota: ed egli audace Con sacrilego piè lanciolla: e quella Tre volte rotolò; tre volte scosse Gli (5) scompigliati peli, e da le molli Nari soffiò la polvere rodente. Indi i gemiti alzando: Aita, aita, Parea dicesse; e da le aurate volte

<sup>(1)</sup> Tal ei parla o Signor; ma sorge intanto A quel pictoso favellar...

A quel pietoso favellar . . . (3) . . . Or le sovvien del giorno,

<sup>(3)</sup> Giovanilmente

<sup>(4) . . .</sup> con gli eburnei denti Segnò di lieve nota: e questi audace Col sacrilego piè lanciolla: ed ella

<sup>(5)</sup> Le scompigliato pelo, e da le vaglic

A lei l'impictosita Eco rispose: E dagl'infimi (1) chiostri i mesti servi Asceser tutti; e da le somme stanze Le damigelle pallide, tremanti Precipitaro. Accorse ognuno; il volto Fu spruzzato (2) d'essenze a la tua Dama. Ella rinvenne alfin (3): l'ira, il dolore L'agitavano ancor; fulminei sguardi Gettò sul servo, e con languida voce Chiamò tre volte la sua cuccia: e questa Al sen le corse; in sno tenor vendetta Chieder sembrolle: e tu vendetta avesti, Vergine cuccia, de le Grazie alunna. L'empio servo tremò; con gli occhi al suolo Udì la sua condanna. A lui non valse Merito quadrilustre; a lui non valse Zelo d'arcani uficj: in van per lui Fu pregato e promesso; ei nudo andonne. Dell'assisa (4) spogliato, ond'era un giorno Venerabile al vulgo. In van novello Signor sperò; chè le pietose dame Inorridiro, e del misfatto atroce Odiàr l'autore. Il misero (5) si giacque Con la squallida prole, e con la nuda Consorte a lato, su la via spargendo Al passeggiere (6) inutile lamento: E tu, vergine cuccia, idol placato Da le vittime umane, isti superba.

<sup>(1)</sup> E dall'infime chiostre . . .

<sup>(2)</sup> Fu d'essenze spruzzato . . .(3) Ella rinvenne alfine, Ira e dolore

<sup>(4)</sup> De le assise spogliato onde pur diauzi Era insigne a la plebe: e in van novello

<sup>(5)</sup> perfido

<sup>(6)</sup> Al passeggero inutili lamenti:

Fia (1) tua cura, o Signore, or che più ferve La mensa, di vegliar su i cibi; e pronto Scoprir qual d'essi alla tua Dama è caro; O qual di raro augel, di stranio pesce Parte le aggrada. Il tuo coltello Amore Anatomico renda; Amor che tutte Degli animali 😕 noverar le membra Puote, e discerner sa qual abbian tutte Uso e natura. Più d'ognaltra cosa Però ti caglia rammentar mai sempre Qual più cibo le noccia, o qual più giovi; E l'un rapisci a lei, l'altro concedi Come d'uopo ti (3) par. Serbala, oh dio! Serbala ai cari figli. Essi dal giorno Che le alleviaro il dilicato (4) fianco Non la rivider più: d'ignobil petto Esaurirono i vasi, e la ricolma Nitidezza serbaro (5) al sen materno. Sgridala, se a te par, ch'avida troppo Agogni <sup>(6)</sup> al cibo; e le ricorda i mali Che forse avranno altra cagione, e ch'ella Al cibo imputerà nel di venturo. Nè al cucinier perdona, a cui non calse Tanta salute. A te su i (5) servi altrui

 Sia tua cura fra tanto errar su i cibi Con sollecita occhiata, e prontamente Scoprir qual d'essi a la tua bella è caro; E qual . . .

(2) De gli animanti annoverar le membra Puote, e discerner sa qual aggian tutte

(3) Come d'uopo a te pare. Oh dio, la serba

(4) delicato

(5) lasciaro

(6) Al cibo agogni; e le ricorda i mali

(;) . . . ne' servi . . .

Ragion donossi (1) in quel felice istante Che la noja o l'amor vi strinser ambo In dolce nodo, e dier ordini e leggi. Per te sgravato d'odioso incarco Ti fia (2) grato colui che dritto vanta D'impor novo cognome a la tua Dama, E pinte trascinar (3) su gli aurei cocchi Giunte a quelle di lei le proprie insegne: Dritto illustre (4) per lui, e ch'altri seco Audace non tentò divider mai.

Ma non sempre, o Signor, tue cure ficno A la Dama rivolte: anco talora Ti fia lecito aver qualche riposo; E de la guercia trionfale all'ombra Te de la polve olimpica tergendo, Al vario ragionar degli altri croi Porgere orecchio, e il tuo sermone ai loro Ozioso (5) mischiar. Già scote un d'essi Le architettate del bel crine anella Su (6) l'orecchio ondeggianti; e ad ogni scossa, De' convitati a le narici manda Vezzoso nembo d'Arabi profumi.

(1) Ragion fu data in quel beato istante Che la noia o l'amore ambo vi strinse In dolce nodo, e pose ordini e leggi.

(2) fic (3) strascinar

(4) Dritto sacro a lui sol, ch'altri giammai Audace non tentò divider seco. Vedi come col guardo a te fa cenno Pago ridendo, è a le tue leggi applande; Mentre l'alta forcina in tanto ci volge Di gradite vivande al piatto ancora.

Non però sempre a la tua bella intorno Sudin gli studi tuoi. Anco tal volta

Fia lecito goder brevi riposi;

(5) Framnischiar ozioso. Uno già scote

(6) Su la guancia ondeggianti; e ad ogni scossa

A lo spirto di lui l'alma Natura Fu prodiga così, che più non seppe Di che il volto abbellirgli; e all'Arte disse: Compisci (1) 'I mio lavoro; e l'Arte suda Sollecita dintorno all'opra illustre. Molli tinture, preziose linfe, Polvi, pastiglie, dilicati (2) unguenti, Tutto arrischia per lui. Quanto di novo, E mostruoso più sa tesser spola, O bulino intagliar Francese (3) ed Anglo, A lui primo concede. O lui beato Che primo può (4) di non più viste forme Tabacchiera mostrar! l'etica invidia I Grandi eguali a lui lacera, e mangia; Ed ei, pago di se, superbamente Crudo fa loro balenar su gli occhi L'ultima gloria onde Parigi ornollo. Forse altera così d'Egitto in faccia, Vaga prole di Sémele (a), apparisti, I giocondi rubini alto levando Del grappolo primiero: e tal tu forse, Tessalico garzon (b), mostrasti a Jolco (c) L'auree lane rapite al fero Drago. Vedi (5), o Signor, quanto magnanim' ira

(1) Tu compi il mio lavoro; e l'arte suda

(2) delicati

(3) Gallico

(4) Che primo ancor di non più viste forme Tabacchiera mostrò!...

(5) Or vedi, or vedi qual magnanim' ira Nell' eroe, che dell' altro a canto siede, A sì novo spettacolo si desta?

(a) Bacco.

(b) Giasonc.

(c) Città della Tessaglia.

(1) Vedi quanto ei s'affanna; e il pasto sembra Obliar declamando . . .

(2) Ma no; più grave a lui, più prezïosa Cura lo infiamma. " Oh depravato ingegno

(3) Da la inerte lor man lavoro egregio,

« Recar (8) felicemente? Andò romito « Il Bongusto finora, spaziando

(4) patrizio (5) I membri . . .

(6) Conti di feudo? In van s'adopra e stanca Chi la lor mente sonnolenta e crassa Cerea destar: di là dell'alpi è d'uopo Appellar l'eleganza . . .

(7) avria (8) Condur « Su (1) le auguste cornici, e su gli cecelsi

"Timpani de le moli al Nume sacre,

« E (2) agli nomini scettrati; oggi ne scende

"Vago alfin di condurre i gravi fregi

« Infra le man di cavalieri e dame.

"Tosto forse il vedrem trascinar anco

« Su molli veli e nuzïali doni

« Le Greche travi; e docile trastullo

« Fien de la Modá le colonne e gli archi

" Ove sedeano i secoli canuti.

Commercio, alto gridar; gridar: Commercio All'altro lato de la mensa or odi Con fanatica voce: e tra 'l fragore D'un peregrino d'eloquenza fiume, Di bella novità stampate al conio Le forme apprendi, onde assai meglio poi Brillantati i pensier picchin la (3) mente. Tu pur grida: Commercio; e la tua Dama Anco un motto ne dica. Empiono, è vero, Il nostro suol di Cerere i favori Che tra (4) i folti di biade immensi campi Move sublime; e fuor ne mostra a pena Tra le spighe confuso il crin dorato.

 Per le auguste cornici e per gli eccelsi Timpani de le moli a i numi sacre,

(2) O a gli uomini scettrati; ed or ne scende Vago al fin d'agitar gli austeri fregi Entro a le man di cavalieri e dame. Ben tosto si vedrà strascinar anco Fra i nuzïali doni e i lievi veli

(3) Brillantati i pensier picchin lo spirto.

Tu pur grida: Commercio; e un motto ancora
La tua bella ne dica. Empiono, è vero

La tua bella ne dica. Empiono, è vero, (4) Che per folti di biade immensi campi Ergesi altera; e pur ne mostra a pena Tra le spighe confuse il crin dorato. Bacco e Vertunno i licti poggi e il monte

Bacco e Vertunno i lieti poggi intorno Ne coronan di poma; e Pale amica Latte ne preme a larga mano, e tonde Candidi velli, e per li prati pasce Mille al palato uman vittime sacre: Cresce (1) fecondo il lin, soave cura Del verno rusticale; e d'infinita Serie ne cinge le campagne il tanto Per la morte di Tisbe arbor famoso (a). Che vale or ciò? Su le natíe lor balze Rodan le capre; ruminando il bue Lungo (2) i prati natii vada; e la plebe, Non dissimile a lor, si nutra e vesta De le fatiche sue; ma a le grand'alme Di troppo agevol ben schife Cillenio (b) Il comodo presenti<sup>(3)</sup>, a cui le miglia Pregio acquistino, e l'oro; e d'ogn'intorno Commercio risonar s'oda, commercio. Tale dai letti de la molle rosa Sibari (e) ancor (4) gridar soleva; i lumi Disdegnando volgea da i campi aviti, Troppo per lei ignobil cura; e mentre Cartagin dura a le fatiche, e Tiro, Pericolando per l'immenso sale, Con l'oro altrui le voluttà cambiava, Sibari si volgea sull'altro lato;

(2) Per li prati . . .

(3) ministri

<sup>(1)</sup> Sorge fecondo il lin soave cura Di verni rusticali; e d'infinita

<sup>(4)</sup> Sibari un di gridar soleva; e i lumi Disdegnando volgea da i frutti aviti,

<sup>(</sup>a) Il Gelso.
(l) Mercurio.

<sup>(</sup>c) Città voluttuosa della Magna Grecia.

E non premute ancor rose cercando, Pur di commercio novellava e d'arti.

Nè senza i miei precetti e senza scorta Inerudito andrai, Signor, qualora Il perverso destin dal fianco amato T' (1) allontani a la mensa. Avvien sovente, Che un Grande illustre or l'alpi, or l'oceano Varca e scende in Ausonia, orribil ceffo Per natura o per arte, a cui Ciprigna Rôse le nari, e (2) sale impuro e crudo Snudò i denti ineguali. Ora il distingue Risibil gobba, or furïosi sguardi, Obliqui o loschi; or rantoloso avvolge Tra (3) le tumide fauci ampio volume Di voce che gorgoglia ed esce alfine Come da inverso fiasco onda che goccia. Or d'avi, or di cavalli, ora di Frini Instancabile parla; or de' Celesti Le folgori deride. Aurei monili E gemme 4 e nastri, glorïose pompe, L'ingombran tutto; e gran titolo suona Dinanzi a lui. Qual più tra noi risplende Inclita stirpe ch'onorar non voglia D'un ospite sì degno i lari suoi? Ei però sederà (5) de la tua Dama

<sup>(1)</sup> Ti allontani a la mensa. Avvien sovente Che con l'aio seguace o con l'amico Un grande illustre or l'alpi or l'occáno Varchi e scenda . . .

Di Giuno a i fianchi: e tu tontan de lei Co' Silvani . . .

Al fianco ancora; e tu lontan da Giuno Tra i Silvani capripedi n'andrai Presso al marito; e pranzerai negletto Col popol folto degli Dei minori.

Ma negletto non già dagli occhi andrai De la Dama gentil, che a te rivolti Incontreranno i tuoi. L'acre a quell'urto Arderà di faville; e Amor con l'ali L'agiterà. Nel fortunato incontro I messagger pacifici dell'alma Cambieran lor novelle, e alternamente Spinti rifluiranno (1) a voi con dolce Delizioso tremito su i cori. Tu<sup>(2)</sup> le ubbidisci allora, o se t'invita Le vivande a gustar che a lei vicine L'ordin dispose, o se a te chiede in vece Quella che innanzi a te sue voglie punge (3) Non col soave odor, ma con le nove Leggiadre forme onde abbellir la seppe Dell'ammirato cucinier la mano. Con la mente si pascono gli 4 Dei Sopra le nubi del brillante Olimpo; E le (5) labbra immortali irrita e move Non la materia, ma il divin lavoro.

Nè intento (6) meno ad ubbidir sarai I cenni del bel guardo, allor che quella

<sup>(1)</sup> ritorneranno

<sup>(2)</sup> Allor tu le ubbidisci . . .

<sup>(3)</sup> pugne (4) . . . le dive (5) lor

<sup>(6)</sup> Nè intento meno ad ubbidir sarai Il cenno de' bei sguardi, or che la Dama . . . Nè allor men destro ad ubbidir sarai Che di raro licor la bella strigne

Di licor peregrino a i labbri accosta Colmo bicchiere, a lo cui orlo intorno Serpe dorata (1) striscia; o a cui vermiglia Cera la base impronta, e par che dica: Lungi, o labbra profane: al labbro solo De la Diva, che qui soggiorna e regna, Il (2) castissimo calice si serbi: Nè cavalier con l'alito (3) maschile Osi appannarne il nitido cristallo; Nè dama convitata unqua presuma Di 4 porvi i labbri: e sien pur casti e puri, E quant' (5) esser si può cari all'amore. Nessun' 🖰 altra è di lei più pura cosa: Chi macchiarla oserà? Le Ninfe in vano, Da le arenose loro urne versando Cento limpidi rivi, al candor primo Tornar vorriéno il profanato vaso, E degno farlo di salir di novo A le labbra celesti, a cui non lice Inviolate approssimarsi ai vasi Che convitati cavalicri e dame Convitate macchiar coi labbri loro. Tu a i (6) cenni del bel guardo, e de la mano Che, reggendo il bicchier, sospesa ondeggia,

(1) Serpe striscia dorata; e par che dica: Lungi, o labbra profane: a i labbri solo

(2) È il castissimo calice serbato:

(3) . . . con alito . . .
(4) I labbri apporvi . . .
(5) E quanto esser può mai cari all'amore.
(6) Tu al cenno de' bei guardi e de la destra

(\*) Nell' ultimo testo a penna l' autore omise questo verso, ed i seguenti fino a

Tu a i cenni del bel guardo, e de la mano

90 IL MEZZOGIORNO Affettuoso attendi. I guardi (1) tuoi, Sfavillando di gioja, accolgan lieti Il brindisi segreto; e tu ti accingi In simil modo a tacita risposta.

Immortal<sup>(2)</sup> come voi, la nostra Musa Brindisi grida all'uno e all'altro amante; All'altrui fida sposa, a cui se' caro, E a te, Signor, sua dolce cura e nostra. Come (3) annoso licor Liéo vi mesce, Tale Amore a voi mesca eterna gioja Non gustata al marito, e da coloro Invidiata che gustata l'hanno. Veli con l'ali sue sagace oblio Le alterne infedeltà che un cor dall'altro Potriéno (1) un giorno separar per sempre; E sole agli occhi vostri Amor discopra Le alterne infedeltà che in ambo i cori (5) Ventilar possan (6) le cedenti fiamme. Un (7) sempiterno indissolubil nodo Auguri a i vostri cor volgar cantore: Nostra nobile Musa a voi desía Sol fin (8) che piace a voi durevol nodo. Duri fin che a voi piace, e non si sciolga Senza che Fama sopra l'ali (9) immense

(1) . . . I lumi tuoi Di gioja sfavillando, accolgan pronti Il brindisi segreto; e ti prepara

(2) Ecco d'estro già punta ecco la Musa (3) Quale (4) Poriéno

- 4

<sup>(5)</sup> petti

<sup>(6)</sup> ponno(7) Di sempiterno indissolubil nodo Canti auguri per voi vano cantore;

<sup>(8)</sup> Sol quanto piace a voi durevol nodo.

<sup>(9)</sup> ale

Tolga l'alta novella, e grande n'empia Col reboáto dell'aperta tromba L'ampia cittade, e dell'Enotria i monti E le piagge sonanti, e, s'esser puote, La bianca Teti e Guadiana e Tule. Il mattutino gabinetto, il corso, Il teatro (1), la mensa in vario stile Ne ragionin gran tempo: ognun ne chieda Il dolente marito; ed ei dall'alto La lamentabil favola cominci. Tal su le scene, ove agitar solea L'ombre tinte di sangue Argo piagnente, Squallido messo al palpitante coro Narrava, come furiando Edípo Al talamo corresse (2) incestuoso; Come le porte rovescionne, e (3) come Al subito spettacolo ristè, Quando vicina del nefando letto Vide in un corpo solo e sposa e madre Pender strozzata; e del fatale uncino Le mani armossi (4), e con le proprie mani A se le care luci da la testa Con le man proprie, misero! strapposse (a). Ecco (5), volge al suo fine il pranzo illustre.

Già Como (b) e Dionisio (c) al desco intorno Rapidissimamente in danza girano

<sup>(1)</sup> Il teatro e la mensa . . .

<sup>(2) . . .</sup> sen corse . . .

<sup>(3)</sup> Come le porte rovescionne, come Al subito spettacolo ristette

<sup>(4)</sup> armosse

<sup>(5)</sup> Ma già volge . . .

<sup>(</sup>a) V. Sofocl. Edip.

<sup>(</sup>b) Lo Dio de' Conviti.

<sup>(</sup>c) Bacco.

Rinacquer poi più poderosi e forti.
Cotanto adunque di sapere (4) è dato
A nobil mente? Oh letto, oh specchio, oh mensa,
Oh corso, oh scena, oh feudi, oh sangue. oh avi,
Che per voi non s'apprende? Or tu, Signore,
Col (5) volo ardito del felice ingegno

Gran tempo in Grecia; e ne (3) la Tosca terra

<sup>(1)</sup> Il clamoroso disputar s'accende. La nobil vanità pugne le menti:

<sup>(2)</sup> Che

<sup>(3)</sup> Gran tempo in Grecia, e nel paese Tosco

<sup>(4)</sup> Cotanto adunque di saper fia dato A nobil capo? Oh letti, oh specchi, oh mense, Oh corsi, oh seene, oh feudi, oh sangue, oh avi,

<sup>(5)</sup> Co' voli arditi del felice ingegno Sovra ognaltro t'innalza . . .

T'ergi sopra d'ognaltro. Il campo è questo Ove splender più dei: nulla scienza, Sia quant'esser si(1) vuole arcana e grande, Ti spaventi giammai. Se cosa udisti, O leggesti al mattino, onde tu possa (2) Gloria sperar; qual cacciator che segue Circuendo la fera, e sì la guida E volge di lontan, che a poco a poco S'avvicina (3) a le insidie, e dentro piomba; Tal tu il sermone altrui volgi sagace Finchè (4) là cada ove spiegar ti giovi Il tuo novo tesor. Se nova forma Del parlare apprendesti, allor ti piaccia Materia espor che, favellando, ammetta La nova gemma; e poi che il punto hai colto, Ratto la scopri, e sfolgorando abbaglia Qual altra è mente che superba andasse Di squisita eloquenza ai gran convivj. In simil guisa il favoloso amante (5) Dell'animosa vergin di Dordona A i cavalier che l'assalien superbi

Sia quant'esser mai puote arcana o grande,
 deggia
 A le insidie s'accosta, e dentro piomba;

(4) Fin che là cada ove spicgar ti giove Il tuo novo tesoro. E se pur ieri Scesa in Italia peregrina forma Del parlar t'è già nota, allor tu studia (5) mago

Che fe' gran tempo desïar l'amante All'animosa vergin di Dordona Da i cavalier che l'assalien bizzarri Oprar lasciava ogni lor possa ed arte; Poi ecco in mezzo a la terribil pugna Strappava il velo a lo incantato scudo; E quei sorpresi dal bagliore immenso Ciechi spingeva e soggiogati a terra. Talor di Zoroastro . . .

IL MEZZOGIORNO Ŭsar lasciava ogni lor possa ed arte; Poi nel miglior de la terribil pugna Svelava il don dell'amoroso Mago: E quei sorpresi dall'immensa luce Cadeano ciechi e soggiogati a terra (a). Se alcun di Zoroastro, e d'Archimede Discepol sederà teco a la mensa, A (1) lui ti volgi; seco lui ragiona; Suo linguaggio ne apprendi, e quello poi, Quas' (2) innato a te fosse, alto ripeti: Nè paventar quel che l'antica fama Narrò (3) de' suoi compagni. Oggi la diva Urania il crin compose; e gl'irti alunni Smarriti vergognosi balbettanti Trasse da le lor cave, ove pur (1) dianzi Col profondo silenzio e con la notte Tenean consiglio: indi le serve braccia Fornien di leve onnipotenti, ond'alto Salisser poi piramidi, obelischi Ad eternar de' popoli superbi I gravi casi; oppur con feri dicchi Stavan contro i gran letti; o di pignone Audace armati, spaventosamente Cozzavan con la piena; e giù a traverso Spezzate, dissipate (5) rovesciavano Le tetre corna, decima fatica D'Ercole invitto. Ora i selvaggi amici

(1) Tu a lui ti volgi . . .

(2) Qual se innato . . .

(3) Narra de' lor compagni. Oggi la diva

(4) Trasse da le lor cave ove già Iempo Col profondo silenzio e con la notte Tenean consiglio: e le servili braccia

(5) Spezzate rovesciate dissipavano

(a) Ariosto, cant. 22.

Urania incivilì (1): baldi e leggiadri Nel gran mondo li guida, o tra'l clamore De' frequenti convivi, oppur tra i vezzi De' gabinetti, ove a'la docil Dama, E al saggio (2) Cavalier mostran qual via Venere (a) tenga; e in quante forme o quali Suo volto lucidissimo si cambi (3).

Nè del Poeta temerai che beffi Con satira indiscreta i detti tuoi; Nè 4 che a maligne risa esponer osi Tuo talento immortal (5). Voi l'innalzaste All'alta mensa; e tra la vostra luce Beato l'avvolgeste; e de le Muse A dispetto e d'Apollo, al sacro coro L'ascriveste de' Vati. Égli 6 'I suo Pindo Feo de la mensa: e guai a lui, se quinci Le Dee sdegnate giù precipitando Con le forchette il cacciano. Meschino! Più non potría (7) su le dolenti membra Del suo infermo Signor chiedere aita Da la bona (8) Salute; o con alate Odi ringraziar, nè tesser inni Al barbato figliuol (b) di Febo intonso. Più del giorno natale i chiari albori

- (1) ingentili:
- (2) caro
- (3) cangi.

(4) O che . . .

- (5) Tuo talento immortale. All'alta mensa Voi lo innalzaste; e tra la vostra luce (6) L'ascriveste de' Vati. Ei de la mensa
- Fece il suo Pindo: e guai a lui se quindi
- poría
- (8) buona
- (a) Uno de' Piancti.
- (b) Esculapio.

Cotesto (6) ancor di rammentar fia tempo I novi Sofi che la Gallia e (7) l'Alpe Escerando (8) persegue; e dir qual arse De' volumi infelici, e andò macchiato D'infame nota; e quale asilo appresti Filosofia al morbido Aristippo Del secol nostro; e qual ne appresti al novo

<sup>(1)</sup> Non disdegna o Signor volger talora

<sup>(2) . . .</sup> a lui tu canta i versi

<sup>(3)</sup> delicato

<sup>(4) . . .</sup> a i begli spirti . . .

<sup>(5)</sup> Spesso le tasche. Oh come il vate amico Te udrà, maravigliando, il sermon prisco O sciogliere o frenar qual più ti piace!

<sup>(6)</sup> E questo ancor di rammentar fia tempo

<sup>(7) 0</sup> 

<sup>(8)</sup> Ammirando

Diogene dell'auro spregiatore (1), E della opinione de' mortali. Lor volumi famosi a (2) te verranno, Da le fiamme fuggendo, a gran giornate Per calle obliquo; e compri a gran tesoro, O da cortese man prestati, fiéno Lungo ornamento a lo tuo speglio innanzi (3). Poichè 4 scorsi gli avrai pochi momenti Specchiandoti, e a la man garrendo indòtta Del parrucchier; poichè t'avran la sera Conciliato il facil sonno, allora Λ la *toilette* passeran di quella Che comuni ha con te studi e licéo, Ove togato in cattedra elegante Siede interprete Amor (5). Ma fia la mensa Il favorevol loco ove (6) al sol esca De' brevi studi il glorioso frutto. Qui ti (5) segnalerai co' novi Sofi, Schernendo il fren che i creduli maggiori Atto solo stimâr l'impeto folle A vincer de' mortali, a stringer (8) forte Nodo fra questi, e a sollevar lor speme Con penne oltre natura alto volanti.

(1) sprezzatore,

(2) Lor famosi volumi o a te discesi

(3) innante.

(4) Poi che brevi gli avrai scorsi momenti Ornandoti, o a la man garrendo indotta Del parrucchier; poi che l'avran più notti Conciliato il facil sonno, al fine Anco a lo speglio passeran di lei . . . A la teletta passeran di quella

(5) Siede interprete Amore. Or fia la mensa

(6) onde

(5) Qui segualar ti dei co' novi Sofi

(8) striguer

Ma guardati, o Signor, guardati, oli dio! Dal tossico mortal che fuora esala Da i volumi famosi; e occulto poi

(1) Chi por freni oserà d'inclita stirpe A l'animo, a la mente? Il vulgo tema Oltre natura; e quei cui dona il vulgo Titol di Saggio...

De' filosofi al fianco, e con la molle Mano accarezza le cadenti barbe.

(2) Ma tu come sublime aquila vola Dietro a i Sofi novelli. Alto dia plauso Tutta la mensa al tuo poggiare audace Te con lo sguardo . . .

(3) la

(4) E

Sa, per le luci penetrato all'alma, Gir serpendo nei (1) cori; e con fallace Lusinghevole stil corromper tenta Il generoso de le stirpi orgoglio Che ti scevra dal vulgo. Udrai da quelli, Che ciascun de' mortali (2) all'altro è pari; Che (3) caro a la Natura e caro al Cielo È non meno 4 di te colui che regge I tuoi destrieri, e quei (5) ch' ara i tuoi campi; E che la tua pietade e (6) il tuo rispetto Dovrien (7) fino a costor scender vilmente. Folli sogni d'infermo! Intatti lascia Così strani consigli; e sol (8) ne apprendi Quel che la dolce voluttà rinfranca, Quel che scioglie i desiri, e quel che nutre La libertà magnanima. Tu questo Reca solo a la mensa; e sol da questo Cerca (9) plausi ed onor. Così dell'api L'industrioso popolo ronzando, Gira di fiore in fior, di prato in prato; E i dissimili sughi raccogliendo, Tesoreggia nell'arnie: un giorno poi Ne van colme le pátere dorate Sopra l'ara de' numi; e d'ogn'intorno (10) Ribocca la fragrante alma dolcezza.

(1) ne'

(2) viventi (3) E

(4) manco

(5) quel (6)  $\hat{0}$ 

(7) Devrien

(8) Così strani consigli; e solo attigni Ciò che la dolce voluttà rinfranca, Ciò che scioglie i desiri, e ciò che nudre

(9) Plauso cerca ed onor. Così deil' api

(10) . . . e d'ogni lato

Or versa pur dall'odorato grembo I tuoi doni, o Pomona; e l'ampie colma Tazze che d'oro e di color diversi Fregiò (1) il Sássone industre: il fine è giunto De la mensa divina. E tu dai greggi, Rustica Pale, coronata vieni Di melissa olezzante e (2) di ginebro; E co' lavori tuoi di presso latte Vergognando (3) t'accosta a chi ti chiede, Ma deporli non osa. In su la mensa Potrien (i) deposti le celesti nari Commover (5) troppo, e con volgare olezzo Gli stomachi agitar. Torreggin solo Su' ripiegati lini in varie forme I latti tuoi cui di serbato verno Rassodarono <sup>(6)</sup> i sali, e reser atti  $\Lambda$  dilettar con subito rigore Di convitato cavalier le labbra.

IL MEZZOGIORNO

Tu, Signor, che farai, poichè sie (7) posto Fine a la mensa, e che, lieve puntando, La tua Dama gentil fatto avrà cenno Che di sorger è tempo? In piè d'un salto Balza prima (8) di tutti; a lei t'accosta,

<sup>(</sup>t) Fregia il Sassone industre. E tu da i greggi

<sup>(2)</sup> o
(3) Declina vergognando a chi ti chiede,
(4) Porien
(5) Punger ahi! troppo, e con ignobil senso Gli stomachi agitar: soli torreggino Sul ripiegato lino in varia forma

<sup>(6)</sup> Assodarono i sali, e fecer atti

<sup>(7)</sup> Tu, Signor, che farai poi che la dama Con la mano c col piè lieve puntando Move in giro i begli occhi, e altrui da cenno Che di sorger è tempo? . . .

<sup>(8)</sup> Balza primo di tutti; a lei soccorri,

La seggiola rimovi, la man porgi; Guidala in altra stanza, e più non soffri Che lo stagnante de le dapi odore Il célabro le offenda. Ivi con gli altri Gratissimo vapor t'Oinvita, ond'empie L'aria (2) il callè che preparato fuma In tavola minor cui vela ed orna Indica tela. Ridolente gomma Quinci arde intanto; e va lustrando e purga L'aere profano, e fuor caccia del 3 cibo Le volanti reliquie. Egri mortali, Cui 4 la miseria e la fidanza un giorno Sul meriggio guidaro a queste porte; Tumultuosa, ignuda, atroce folla Di tronche membra e di squallide facce, E di bare e di grucce, ora (5) da lungi Vi confortate; e per le aperte (6) mari Del divin pranzo (5) il néttare beete Che favorevol aura a voi conduce: Ma non osate i limitari illustri Assedïar fastidïoso offrendo Spettacolo di mali a (8) chi ci regna.

Or (9) la piccola tazza a te conviene Apprestare, o Signor, che i lenti sorsi

<sup>(1) . . .</sup> la invita . . .(2) L'acre

<sup>(3) . . .</sup> de' cibi (4) Che (5) E di bare e di grucce, or via da lunge (6) alzate

<sup>(7)</sup> prandio
(8) Spettacolo di mali a i nostri eroi.

<sup>(9)</sup> E a te, nobil garzon, la tazza intante Apprestar converrà, che i lenti sorsi Ministri poi de la tua bella a i labbri. E memore . . .

102 Ministri poi de la tua Dama a i labbri: Or memore avvertir s'ella più goda, O sobria o liberal, temprar col dolce La bellente bevanda; o se più forse L'ami così, come sorbir la suole (1) Barbara sposa, allor che, molle assisa Su' (2) broccati di Persia, al suo signore Con le dita pieghevoli 'Í (3) selvoso Mento vezzeggia, e la svelata fronte Alzando, il guarda: e quelli sguardi han possa Di far che a poco a poco di man cada Al suo signore la fumante canna.

Mentre il (4) labbro e la man v'occupa e scalda L'odorosa bevanda, altere cose Macchinerà tua infaticabil mente: Qual (5) coppia di destrieri oggi de' il carro Guidar de la tua Dama; o l'alte moli Che su (6) le fredde piagge educa il Cimbro; O quei che abbeverò la Drava, o quelli Che a le vigili guardie un di fuggiro Da la stirpe Campana. Oggi qual meglio Si convenga (7) ornamento a i dorsi alteri: Se semplici e negletti, o se pomposi Di ricche nappe e variate stringhe Andran su l'alto collo i crin volando: E sotto a cuoi vermigli e ad aurce fibble Ondeggeranno li ritondi fianchi.

<sup>(1)</sup> gode
(2) Ne²
(3) il
(4) Mentre i labbri e la man v'occupa e scalda
L'adoressa licent publication L'odoroso licor, sublimi cose

<sup>(5)</sup> Quale oggi coppia di corsier de' il carro Condur de la tua bella, o l'alte moli

<sup>(6)</sup> Che per le fredde . . .

<sup>(7)</sup> convegna

Quale oggi cocchio trionfanti al corso Vi porterà: se quel cui l'oro copre (1), (\*) O quel su le cui tavole pesanti Saggio pennello i dilicati finse Studj dell'ago onde si fregia il capo E il bel sen la tua Dama; e pieni vetri Di freschissima linfa e di fior varj Gli (2) diede a trascinar. Cotanta mole Di cose a un tempo sol nell'alta mente Rivolgerai: poi col supremo auriga

- (1) Vi porterà: se quel cui l'oro copre Fulgido al sole; e de' vostr'alti aspetti Per cristallo settemplice concede Al popolo bearsi; o quel che tutto Caliginoso e tristo e a la marmorea Tomba simíl che de vostr'avi chiude I cadaveri eccelsi, ammette a pena Cupido sguardo altrui. Cotanta mole Di cose a un tempo sol nell'alto ingegno Tu verserai; poi col supremo auriga Arduo consiglio ne terrai, non senza Qualche lieve garrir con la tua dama. Servi l'anriga ogni tua legge: e in tanto Altra cura sabentri. Or mira i prodi Compagni tuoi che ministrato a pena Dolce conforto di vivande a i membri, Già scelto il campo, e già distinti in banda Preparansi ginocando a fieri assalti. Così a queste, o Signore, illustre inganno Ore lente si faccia. E s'altri ancora Vuole Amor che s'inganni, altronde pugni La turba convitata: e tu da un lato Sol con la dama tua quel gioco cleggi Che due sol tanto a un tavoliere ammetta.
- (2) A trascinar gli die . . .
- (\*) Le molte variazioni che in un testo trovansi dal verso Vi porterà: se quel cui l'oro copre sino al verso

Tale Amor ti consiglia, Occulto ardea vogliono che si dia per intero questo squarcio.

104 IL MEZZOGIORNO Arduo consiglio ne terrai, non senza Qualche lieve garrir con la tua Dama. Servi le leggi tue l'auriga: e intanto Altre v'occupin cure. Il gioco puote Ora il tempo ingannare; ed altri ancora Forse ingannar potrà. Tu il gioco eleggi Che due soltanto a un tavoliere ammetta: Tale (1) Amor ti consiglia. Occulto ardea Già di ninfa gentil misero amante, Cui null'altra eloquenza usar con lei, Fuor che quella degli occhi, era concesso; Poichè il rozzo marito ad Argo eguale Vigilava mai sempre; e quasi biscia Ora piegando, or al'ungando il collo, Ad ogni verbo con gli orecchi acuti Era presente. Oimè! come con cenni, O con notata (2) tavola giammai, O con servi sedotti a la sua ninfa Chieder pace ed aíta? Ogni d'Amore Stratagemma finissimo vincea La gelosía del rustico marito. Che più lice sperare? Al tempio ei corre (3) Del nume accorto che le serpi intreccia (4) All'aurea verga, e il capo e le caleagna D' ali fornisce. A lui si prostra umile; E in questa (5) guisa, lagrimando, il prega. "O propizio a gli amanti, o buon figliuolo " De la candida Maja, o tu che d'Argo

 <sup>(1)</sup> Già per ninfa gentil tacito ardea
 D'insoffribile ardor misero amante
 (2) O con notate tavole giammai

O con notate tavole giaminai
O con servi sedotti a la sua bella

<sup>(3)</sup> viene (4) annoda

<sup>(5)</sup> E in questi detti lagrimando il prega,

« Deludesti i cent'occhi, e a lui rapisti "La guardata giovenca, i preghi accetta(1) "D'un amante infelice; e a me (2) concedi, « Se non gli occhi ingannar, gli orecchi almeno "D'un (3) marito importuno". Ecco, si scote Il divin simulacro, a lui si china, Con la verga pacifica la fronte Gli percote tre volte: e il lieto amante Sente dettarsi ne la mente un gioco Che i mariti assordisce. A lui diresti Che l'ali del suo piè concesse ancora Il supplicato Dio; cotanto ei vola Velocissimamente a la sua donna. Là bipartita tavola prepara, Ov'ebano ed avorio intarsïati Regnan sul piano; e partono alternando In dodici (4) magioni ambe le sponde. Quindici nere d'ebano girelle (5) E d'avorio bianchissimo altrettante Stan divise in due parti; e moto e norma Da due (6) dadi gittati attendon, pronte Ad (7) occupar le case, e quinci è quindi Pugnar contrarie. Oh cara a la Fortuna Quella che corre innanzi all'altre, e seco Ha 8 la compagna, onde il nemico assalto Forte sostenga! Oh giocator felice

<sup>(1)</sup> accogli

<sup>(2)</sup> lui

<sup>(3)</sup> D'importuno marito. Ecco si scote Il divin simulacro, a lui s'inchina

<sup>(4)</sup> In due volte sei case ambe le sponde.

<sup>(5)</sup> rotelle

<sup>(6)</sup> duo

<sup>(7)</sup> Gli spazi ad occupar, e quinci e quindi

<sup>(8)</sup> Trae

Chi pria l'estrema casa occupa; e l'altro De le 1) proprie magioni ordin rïempie Con doppio segno, e quindi poi securo Da la falange il suo rival combatte, E in proprio ben rivolge i colpi ostili! Al tavolier s'assidono ambidue. L'amante cupidissimo e la ninfa: Quella occupa 2) una sponda, e questi l'altra. Il marito col gomito s'appoggia All'un de' lati: ambi (3) gli orecchi tende; E sotto al tavolier di quando in quando Guata con gli occhi. Or l'agitar de i dadi Entro ai (4) sonanti bossoli comincia; Ora il picchiar de' bossoli sul piano; Ora il vibrar, lo sparpagliar, l'urtare, Il cozzar de' (5) due dadi: or de le mosse Pedine (6) il martellar. Torcesi e freme Sbalordito il geleso: a fuggie pensa, Ma rattienlo il sospetto. Il romor (7) cresce, Il rombazzo, il frastono, il rovinio. Ei più regger non puote; in piedi balza, E con ambe le man tura gli orecchi. Tu vincesti, o Mercurio: il cauto amante Poco disse, e la bella intese assai.

Tal ne la ferrea età, quando gli sposi Folle superstizion chiamava all'armi (8),

<sup>(1)</sup> De gli spazj a sé dati ordin rïempie Con doppio seguo! Li trionfante allora Da la falange . . .

<sup>(2)</sup> Quella una sponda ingombra e questi l'altra. (3) ambo

<sup>(</sup>j) a

<sup>(5) . . .</sup> de i duo . . . (6) Rotelle

<sup>(7)</sup> fragor

<sup>(8)</sup> arme

Giocato fu. Ma poi che l'aureo fulse (1)
Secol di novo, e che del prisco errore
Si spogliaro i mariti, al sol diletto
La Dama e il Cavalier volsero il gioco
Che la necessità scoperto (2) avea.
Fu superfluo il romor: di molle panno
La tavola vestissi, e de' patenti
Bossoli 'l sen: lo schiamazzio molesto
Tal rintuzzossi; e durò al gioco il nome (a)
Che ancor l'antico strepito dinota.

- (i) venne
- (2) trovato
- (a) Trictrac.

## IL VESPRO

## Ma (1) de gli augelli e de le fere il giorno (4) E de' pesci squamosi e de le piante

- (1) Già de le fere e degli augelli il giorno E de' pesci notanti e de fior vari. Degli alberi, e del vulgo al suo fin corre. Di sotto al guardo dell'immenso Febo Sfugge l'un mondo; e a berne i vivi raggi Cuba s'affretta, e il Messico, e l'altrice Di molte perle California estrema. Gia da' maggiori colli e dall' eccelse Torri il Sol manda gli altimi saluti All'Italia fuggente; e par che brami Rivederti, o Signore, anzi che l'Alpe, O l'Appennino, o il mar curvo ti celi Agli occhi suoi. Altro finor non vide, Che di faleato mietitore i fianchi Su le campagne tue piegati e lassi, E su le armate mura or fronti or spalle Carche di ferro, e su le acree capre Degli edifici tuoi man scabre e arsicce, E villan polverosi innanzi ai carri Gravi del tuo ricolto, e su i canali E su i fertili laghi irsute braccia Di remigante che le alterne merci Al tuo comodo guida ed al tuo lusso, Tutt' ignobili oggetti. Or colui vegga Che da tutti servito, a nullo serve. (\*)
- (a) Tutti i versi dello squarcio che dal Mezzogiorno passo a far parte del Vespro, verranno posti come Lezioni varie, quando sieno stati corretti o non ritenuti; e contrassegnati con due virgolette, quando sieno rimasti interi nel testo, affine di non perdere un sol verso dell'originale.
  - (\*) In questo tratto si sono replicati alcuni versi giù posti nel contesto del Vespro, perchè meglio vedasi quanto era nel Mezzogiorno.

E dell'umana plebe al suo fin corre. Già sotto al guardo de la immensa luce Sfugge l'un mondo; e a berne i vivi raggi Cuba s'affretta e il Messico e l'altrice Di molte perle California estrema: E da' maggiori colli e dall'eccelse Rocche il Sol manda gli ultimi saluti All'Italia fuggente; e par che brami Rivederti, o Signor, prima che l'Alpe O l'Appennino o il mar curvo ti celi A gli occhi suoi. Altro finor non vide Che di falcato mietitore i fianchi Su le campagne tue piegati e lassi; E su le armate mura or braccia or spalle Carche di ferro, e su le aeree capre De gli edifici tuoi man scabre e arsicce; E villan polverosi innanzi a i carri Gravi del tuo ricolto; e su i canali E su i fertili laghi irsuti petti Di remigante che le alterne merci A' tuoi comodi guida ed al tuo lusso: Tutti ignobili aspetti. Or colui veggia Che da tutti servito a nullo serve.

Pronto è il cocchio felice. Odo le rote,
Odo i lieti corsier che all'alma sposa
E a te suo fido cavalier nodrisce
Il placido marito. Indi la pompa
Affrettasi de' servi; e quindi attende,
Con insigni berretti e argentee mazze,
Candida gioventù che al corso agogna
I moti espor de le vivaci membra;
E nell'audace cor forse presume
A te rapir de la tua bella i voti.
Che tardi omai? Non vedi tu com'ella

Già con morbide piume a i crin leggeri La bionda, che svanì, polve rendette; E con morbide piume in su la guancia Fe' più vermiglie rifiorir che mai Le dall'aura predate amiche rose? Or tu, nato di lei ministro e duce, L'assisti all'opra; e di novelli odori La tabacchiera e i bei cristalli aurati Con la perita mano a lei rintegra: Tu il ventaglio le scegli adatto al giorno; E tenta poi fra le giocose dita Come agevole scorra. Oh qual con lieti Nè ben celati a te guardi e sorrisi Plaude la dama al tuo sagace tatto!

Ecco ella sorge, e del partir dà cenno:
Ma non senza sospetti e senza baci
A le vergini ancelle il cane affida
Al par de' giochi, al par de' cari figli
Grave sua cura: e il misero dolente
Mal tra le braccia contenuto e i petti
Balza e guaisce in suon che al rude vulgo
Ribrezzo porta di stridente lima;
E con rara celeste melodía
Scende a gli orecchi de la dama e al core.

Mentre così fra i generosi affetti
E le intese blandizie e i sensi arguti
E del cane e di sè la bella obblia
Pochi momenti, tu di lei più saggio
Usa del tempo: e a chiaro speglio innante
I bei membri ondeggiando, alquanto libra
Su le gracili gambe; e con la destra,
Molle verso il tuo sen piegata e mossa,
Scopri la gemma che i bei lini annoda;
E in un di quelle, ond'hai sì grave il dito,

L'invidïato folgorar cimenta: Poi le labbra componi: ad arte i guardi Tempra qual più ti giova; e a te sorridi. Al fin, tu da te sciolto, ella dal cane, Ambo al fin v'appressate. Ella da i lumi Spande sopra di te quanto a lei lascia D'eccitata pietà l'amata belva; E tu sopra di lei da gli occhi versi Quanto in te di piacer destò il tuo volto. Tal seguite ad amarvi: e insieme avvinti, Tu a lei sostegno, ella di te conforto, Itene omai de' cari nodi vostri

Grato dispetto a provocar nel mondo.

Qual primiera sarà che da gli amati Voi, sul Vespro nascente, alti palagi Fuor conduca, o Signor, voglia leggiadra? Fia la santa Amistà, non più feroce, Qual ne' prischi eccitar tempi godea L'un per l'altro a morir gli agresti croi; Ma placata e innocente al par di questi, Onde la nostra età sorge sì chiara, Di Giove alti incrementi. Oh, dopo i tardi De lo specchio consigli e dopo i giochi, Dopo le mense, amabil Dea, tu insegni Come il giovin marchese al collo balzi Del giovin conte; e come a lui di baci Le gote imprima; e come il braccio annode L'uno al braccio dell'altro; e come insieme Passeggino, elevando il molle mento E volgendolo in guisa di colomba; E palpinsi e sorridansi e rispondansi Con un vezzoso tu. Tu fra le dame Sul mobil arco de le argute lingue I già pronti a scoccar dardi trattieni,

S'altra giugne improvviso, a cui rivolti Pendean di già: tu fai che a lei presente Non osin dispiacer le fide amiche; Tu le carche faretre a miglior tempo Di serbar le consigli. Or meco scendi; E i generosi ufici e i cari sensi Meco detta al mio eroe; tal che famoso Per entro al suon de le future etadi E a Pilade s' eguagli, e a quel che trasse Il buon Teséo da le Tenarie foci.

Se da i regni che l'alpe o il mar divide Dall'Italico lido in patria or giunse Il caro amico, e da i perigli estremi Sorge d'arcano mal che in dubbio tenne Lunga stagione i fisici eloquenti. Magnanimo Garzone, andrai tu forse Trepido ancora per l'amato capo A porger voti sospirando? Forse Con alma dubbia e palpitante i detti E i guardi e il viso esplorerai de' molti Che il giudizio di voi, menti sì chiare, Fra i primi assunse d'Esculapio alunni? O di leni origlieri all'omer lasso Porrai sostegno; e vital sugo a i labbri Offrirai di tua mano? O pur con lieve Bisso il madido fronte a lui tergendo, E le aurette agitando, il tardo sonno Inviterai a fomentar con l'ali La nascente salute? Ah! no: tu lascia. Lascia che il vulgo di sì tenui cure Le brevi anime ingombri: e d'un sol atto Rendi l'amico tuo felice a pieno.

Sai che fra gli ozi del mattino illustri, Del gabinetto al tripode sedendo,

Grand'arbitro del bello oggi creasti Gli eccellenti nell'arte. Onor cotanto Basti a darti ragion su le lor menti E su l'opre di loro. Util ciascuno A qualch'uso ti fia. Da te mandato Con acuto epigramma il tuo poeta La mentita virtù trafigger puote D'una bella ostinata; e l'elegante Tuo dipintor può con lavoro egregio Tutti dell'amicizia, onde ti vanti, Compendiar gli ufici in breve carta; O se tu vuoi che semplice vi splenda Di nuda maestade il tuo gran nome; O se in antica lapide imitata Inciso il brami; o se in trofeo sublime Accumulate a te mirar vi piace Le domestiche insegne, indi un lione Rampicar furibondo, e quindi l'ale Spiegar l'augel che i fulmini ministra; Qua timpani e vessilli e lance e spade, E là scettri e collane e manti e velli Cascanti argutamente. Ora ti vaglia Questa carta, o Signor, serbata all'uopo; Or fia tempo d'usarne. Esca, e con essa Del caro amico tuo voli a le porte Alcun de' nuncj tuoi; quivi deponga La téssera beata; e fugga; e torni Ratto sull'orme tue, pictoso eroe Che, già pago di te, ratto a traverso E de' trivi e del popolo dilegui.

Già il dolce amico tuo nel cor commosso, E non senza versar qualche di pianto
Tenera stilla, il tuo bel nome or legge
Seco dicendo: Oh ignoto al duro vulgo
Parini. Vol. 1.

Sollievo almo de' mali! Oh sol concesso Facil commercio a noi alme sublimi E d'affetti e di cure! Or venga il giorno Che sì grate alternar nobili veci A me sia dato! Tale sbadigliando Si lascia da la man lenta cadere L'amata carta; e te, la carta e il nome Soavemente in grembo al souno oblía.

Tu fra tanto colà rapido il corso Declinando intraprendi ove la Dama Co' labbri desïosi e il premer lungo Del ginocchio sollecito ti spigne Ad altre opre cortesi. Ella non meno All'imperio possente, a i cari moti Dell'amistà risponde. A lei non meno Palpita nel bel petto un cor gentile.

Che fa l'amica sua? Misera! Jeri, Qual fusse la cagion, fremer fu vista Tutta improvviso, ed agitar repente Le vaghe membra. Indomito rigore Occupolle le cosce; e strana forza Le sospinse le braccia. Illividiro I labbri onde l'Amor l'ali rinfresca; Enfiò la neve de la bella gola; E celato candor da i lini sparsi Effuso rivelossi a gli occhi altrui. Gli Amori si schermiron con la benda; E indietro rifuggironsi le Grazie. In vano il cavaliere, in van lo sposo Tentò frenarla, in van le damigelle Che su lo sposo e il cavaliere e lei Scorrean col guardo, e poi ristrette insieme Malignamente sorrideansi in volto. Ella, truce guatando, curvò in arco

Duro e feroce le gentili schiene; Scalpitò col bel piede; e ripercosse La mille volte ribaciata mano Del tavolier ne le pugnenti sponde. Livida, pesta, scapigliata e scinta Al fin stancò tutte le forze; e cadde Insopportabil pondo sopra il letto.

Nè fra l'intime stanze o fra le chiuse Gemine porte il prezioso evento Tacque ignoto molt'ore. Ivi la fama Con uno il colse de' cent'occhi suoi; E il bel pegno rapito uscì portando Fra le adulte matrone, a cui segreto Dispetto fanno i pargoletti Amori, Che da la maestà de gli otto lustri Fuggon volando a più scherzosi nidi. Una è fra lor che gli altrui nodi or cela Comoda e strigne; or d'ispida virtude Arma suoi detti; e furibonda in volto E infiammata ne gli occhi alto declama, Interpreta , ingrandisce i sagri arcani De gli amorosi gabinetti; e a un tempo Odiata e desïata eccita il riso Or co' propri misteri, or con gli altrui. La vide, la notò, sorrise alquanto La volatile Dea; disse: Tu sola Sai vincere il clamor de la mia tromba: Disse, e in lei si mutò. Prese il ventaglio, Prese le tabacchiere, il cocchio ascese; E là venne trottando ove de' Grandi E il consesso più folto. In un momento Lo sbadigliar s'arresta: in un momento Tutti gli occhi e gli orecchi e tutti i labbri Si raccolgono in lei: ed ella al fine,

E ansando e percotendosi, con ambe Le mani, le ginocchia, il fatto espone, E del fatto le origini riposte. Riser le dame allor, pronte domane A fortuna simíl, se mai le vaghe Lor fantasíe commoverà negato Da i mariti compenso a un gioco avverso; O in faccia a lor, per deïtà maggiore, Negligenza d'amante, o al can diletto Nata subita tosse: e rise ancora La tua Dama con elle; e in cor dispose Di teco visitar l'egra compagna.

Ite al pietoso uficio, itene or dunque:
Ma lungo consigliar duri tra voi
Pria che a la meta il vostro cocchio arrive.
Se visitar, non già veder l'amica
Forse a voi piace, tacita a le porte
La volubile rota il corso arresti:
E il giovanetto messagger salendo
Per le scale sublimi, a lei v'annunzi

Sì che voi non volenti ella non voglia.

Ma se vaghezza poi ambo vi prende
Di spïar chi sia seco, e di turbarle
L'anima un poco, e ricercarle in volto
De' suoi casi la serie, il cocchio allora
Entri; e improvviso ne rimbombi e frema
L'atrio superbo. Egual piacere inonda
Sempre il cor de le belle, o che opportune

O giungano importune a le lor pari.
Già le fervide amiche ad incontrarse
Volano impazienti; un petto all' altro Già premonsi abbracciando; alto le gote
D'alterni baci risonar già fanno;
Già strette per le man, co' dotti fianchi

Ad un tempo amendue cadono a piombo Sopra il sofà. Qui l'una un sottil motto Vibra al cor dell'amica; e a i casi allude Che la fama narrò: quella repente Con un altro l'assale. Una nel viso Di bell'ire s'infiamma: c l'altra i vaghi Labbri un poco si morde: e cresce in tanto E quinci ognor più violento e quindi Il trepido agitar de i duo ventagli, Così, se mai al secol di Turpino Di ferrate guerriere un paro illustre Si scontravan per via, ciascuna ambiva L'altra provar quel che valesse in arme; E dopo le accoglienze oneste e belle Abbassavan lor lance e co' cavalli Urtavansi feroci; indi infocate Di magnanima stizza, i gran tronconi Gittavan via de lo spezzato cerro, E correan con le destre a gli elsi enormi. Ma di lontan per l'alta selva fiera Un messagger con clamoroso suono Venir s'udiva galoppando; e l'una Richiamare a re Carlo, o al campo l'altra Del giovane Agramante. Osa tu pure, Osa, invitto Garzone, il ciuffo e i ricci Sì ben finti stamane all'urto esporre De' ventagli sdegnati; e a nuove imprese La tua bella invitando, i casi estremi De la pericolosa ira sospendi.

Oh solenne a la patria, oh all' orbe intero Giorno fausto e beato, al fin sorgesti Di non più visto in ciel roseo splendore A sparger l'orizzonte! Ecco la sposa Di rami eccelsi l'inclit' alvo al fine

Sgravò di maschia desïata prole La prima volta. Da le lucid' aure Fu il nobile vagito accolto a pena, Che cento messi a precipizio usciro Con le gambe pesanti e lo spron duro Stimolando i cavalli, e il gran convesso Dell' etere sonoro alto ferendo Di scutiche e di corni: e qual si sparse Per le cittadi popolose, e diede A i famosi congiunti il lieto annunzio: E qual per monti a stento rampicando Trovò le rocche e le cadenti mura De' prischi feudi, ove la polve e l'ombra Abita e il gufo; e i rugginosi ferri Sopra le rote mal sedenti al giorno Di novo espose, e fe' scoppiarne il tuono; E i gioghi de' vassalli e le vallée Ampie e le marche del gran caso empiéo. Nè le muse devote, onde gran plauso Venne l'altr'anno a gl'imenei felici, Già si tacquero al parto. Anzi, qual suole Là su la notte dell'ardente agosto Turba di grilli, e più lontano ancora Innumerabil popolo di rane Sparger d'alto frastuono i prati e i laghi, Mentre cadon su lor, fendendo il buio, Lucide strisce, e le paludi accende Fiamma improvvisa che lambisce e vola; Tal sorsero cantori a schiera a schiera; E tal piovve su lor foco febéo, Che di motti ventosi alta compaggine Fe' dividere in righe, o in simil suono Uscir pomposamente. Altri scoperse In que' vagiti Alcide; altri d'Italia

Il soccorso promise; altri a Bizanzio
Minacciò lo sterminio. A tal clamore
Non ardì la mia musa unir sue voci;
Ma del parto divino al molle orecchio
Appressò non veduta; e molto in poco
Strinse dicendo: Tu sarai simile
Al tuo gran genitore

"Già di cocchi frequente il Corso splende;

"E di mille che là volano rote

« Rimbombano le vie. Ficro per nova

"Scoperta biga il giovane leggiadro,

"Che cesse al carpentier gli aviti campi, La si scorge tra i primi. All'un de' lati

« Sdrajasi tutto, e de le stese gambe

« La snellezza dispiega. A lui nel seno

"La conoscenza del suo merto abbonda;

"E con gentil sorriso arde e balena

"Su la vetta del labbro; o da le ciglia

"Disdegnando, de' cocchi signoreggia

" La turba inferior: soave in tanto

" Egli alza il mento, e il gomito protende;

"E mollemente la man ripiegando,

"I merletti finissimi su l'alto

« Petto si ricompon con le due dita.

« Quinci vien l'altro che pur oggi al cocchio

" Da i casali pervenne; e già s'ascrive

" Al concilio de' numi. Egli oggi impara

« A conoscer il vulgo, e già da quello

« Mille miglia lontan sente rapirsi

"Per lo spazio de' cieli. A lui davanti

" Ossequïosi cadono i cristalli

"De' generosi cocchi oltrepassaudo:

« E il lusingano aucor per che sostegno

" Sia de la pompa loro. Altri ne viene

"Che di compro pur or titol si vanta;

"E pur s'affaccia, e pur gli orecchi porge,

"E pur sembragli udir da tutti i labbri

« Sonar le glorie sue. Mal abbia il lungo

" De le rote stridore e il calpestío

"De' ferrati cavalli e l'aura è il vento,

« Che il bel tenor de le bramate voci

"Scender non lascia a dilettargli il core.

"Di momento in momento il fragor cresce, "E la folla con esso. Ecco le vaghe

" L la lona con esso. Ecco le vagne

"A cui gli amanti per lo di solenne

"Mendicarono i cocchi. Ecco le gravi "Matrone che gran tempo arser di zelo

" Contro al bel mondo, e dell'ignoto corso

"La scelerata polvere dannaro;

"Ma poi che la vivace amabil prole

" Crebbe, e invitar sembrò con gli occhi Imene,

« Cessero al fine; e le tornite braccia,

« E del sorgente petto i rugiadosi

" Frutti prudentemente al guardo apriro

"De i nipoti di Giano (a). Affrettan quindi

"Le belle cittadine, ora è più lustri

"Note a la Fama, poi che a i tetti loro

"Dedussero gli Dei, e sepper meglio

E in più tragico stil da la teletta (1)

" A i loro amici declamar l'istoria

« De' rotti amori; ed agitar repente

"Con celebrata convulsion la mensa

« Il teatro e la danza. Il lor ventaglio

<sup>(1)</sup> E in più tragico stil da la toilette

<sup>(</sup>a) Giano si vuole che sia stato il patriarea degl'Italiani.

« Irrequïeto sempre or quinci or quindi « Con variata eloquenza esce e saluta.

"Con variata eloquenza esce e saluta.

« Convolgonsi le belle: or su l'un fianco

" Or su l'altro si posano, tentennano,

" Volteggiano, si rizzan, sul cuscino

« Ricadono pesanti; e la lor voce

" Acuta scorre d'uno in altro cocchio.

"Ma ecco al fin che le divine spose "De gl'Italici eroi vengono anch'esse."

" Le le conocce à i massagger volunti

"Io le conosco a i messagger volanti

" Che le annuncian da lungi, ed urtan fieri

« E rompono la folla; io le conosco

"Da la turba de' servi al vomer tolti, "Per che oziosi poi di retro pendano

"Al carro trïonfal con alte braccia.

« Male a Ginno ed a Pallade Minerva

"Male a Giuno ed a Pallade Minerva

« E a Cinzia e a Citerea mischiarvi osate

"Voi, pettorute Najadi e Napée (a),
"Vane di picciol fonte o d'umil selva,

"Che a gli Egipani (b) vostri in guardia diede

"Giove dall'alto. Vostr'incerti sguardi,

" Vostra frequente inane maraviglia,

« E l'aria alpestre ancor de' vostri moti

« Vi tradiscono, ahi lasse! e rendon vana

"La multiplice in fronte a i palafreni

"Pendente nappa ch'usurpar tentaste,

"E la divisa onde copriste il mozzo

"E il cucinier, che la seguace corte

" Accrebber stanchi, e i miseri lasciaro

« Canuti padri di famiglia soli

" Ne la muta magion serbati a chiave.

<sup>(</sup>a) Ninfe silvestri,

<sup>(</sup>b) Semidei silvestri.

" Troppo da voi diverse esse ne vanno

"Ritte ne gli alti cocchi alteramente;

"E a la turba volgare che si prostra

"Non badan punto: a voi talor si volge

"Lor guardo negligente, e par che dica:

"Tu ignota mi sci; o nel mirarvi,

"Col compagno susurrano ridendo.

"Le giovinette madri degli eroi

" Tutto empierono il Corso, e tutte han seco

"Un giovinetto eroe o un giovin padre D'altri futuri eroi che a la teletta (1).

"A la mensa, al teatro, al corso, al gioco

« Segnaleransi un giorno; e fien cantati,

"S'io scorgo l'avvenir, da tromba eguale

"A quella che a me diede Apollo, e disse:

" Canta gli Achilli tuoi, canta gli Augusti

"Del secol tuo. Sol tu manchi, o Pupilla Del più nobile mondo: ora ne vieni,

" Del più noble mondo: ora ne vieni E dal rellagrator(2) dell'universe

E del rallegrator (2) dell'universo

"Rallegra or tu la moribonda luce.
Già (3) tarda a la tua Dama, e già con essa

"Precipitosamente al Corso arrivi.

" Precipitosamente al Corso arrivi.

"Il memore cocchier serbi quel loco

"Che voi dianzi sceglieste; e voi non osi

(1) D'altri futuri eroi che a la toilette,
(2) E del rallegratore delle cose

(3) Gia d'untuosa polvere novella
Di propria man la tabacchiera empisti
A la tua dama, e di novelli odori
Il cristallo dorato; ed al suo crine
La bionda, che svanio, polve tornasti
Con piuma dilicata; e adatto al giorno
Le scegliesti il ventaglio: al pronto cocchio
Di tua man la guidasti, e già con essa
Precipitosamente al corso arrivi.

Tra le ignobili rote al (1) vulgo esporre, Se star fermi a voi piace; ed oltre scorra, Se di scorrer v'aggrada; e a i guardi altrui Spiegar gioje novelle e nuove paci Che la pubblica fama ignori ancora. Nè conteso a te fia per brevi istanti Uscir del cocchio; e sfolgorando intorno, Qual da repente spalancata nube, Tutti scoprir di tua bellezza i rai Nel tergo, ne le gambe e nel sembiante Simile a un Dïo; poi che a te, non meno Che all'altro Semideo Venere diede E zazzera leggiadra e porporino Splendor di gioventù, quando stamane A lo speglio sedesti. Ecco son pronti Al tuo scendere i servi. Un salto ancora Spicca, e rassetta gl'increspati panni, "E le trine sul petto: un po' t'inchina; A i (2) lucidi calzari un guardo volgi; " Ergiti, e marcia dimenando il fianco. O (3) il Corso misurar potrai soletto, Se (4) passeggiar tu brami: o tu potrai "Dell'altrui dame avvicinarti al cocchio, "E inerpicarti, ed introdurvi il capo « E le spalle e le braccia, e mezzo ancora Dentro versarte (5). Ivi salir tant' alto

Tra le ignobili rote esporre al vulgo, Se star fermi vi piace; ed oltre scorra, Se di scorrer v'aggrada. Uscir del cocchio Ti fia lecito ancor. T'accolgan pronti Allo scendere i servi. Ancora un salto Spicca, e rassetta i rincrespati panni,
 Ed a i lievi calzari un guardo volgi

<sup>(3)</sup> Il Corso misurar potrai soletto

<sup>(4)</sup> S'ami di passeggiare; anco potrai
(5) Dentro versarti. Ivi sonar tant'alto

124 IL VESPRO "Fa le tue risa, che da lunge le oda "La tua dama, e si turbi ed interrompa "Il celiar de gli eroi che accorser tosto Tra il dubbio giorno a custodirla (1) in tanto Che solinga rimase. O sommi Numi, « Sospendete la Notte; e i fatti egregi "Del mio giovin Signor splender lasciate « Al chiaro giorno. Ma la Notte segue " Sue leggi inviolabili, e declina "Con tacit'ombra sopra l'emispero; "E il rugiadoso piè lenta movendo, "Rimescola i color varj, infiniti, E via gli sgombra (2) con l'immenso lembo "Di cosa in cosa: e suora de la morte « Un aspetto indistinto, un solo volto " Al suolo a i vegetanti a gli animali, « A i Grandi ed a la plebe equa permette; E i nudi insieme e (3) li dipinti visi "De le belle confonde e i cenci e l'oro: " Nè veder mi concede all'aere cieco " Qual de' cocchi si parta o qual rimanga « Solo all'ombre segrete; e a me di mano Tolto (4) il pennello, il mio Signore avvolge

" Per entro al tenebroso umido velo.

(2) E via gli spazza con l'immenso lembo
(3) E i nudi insieme ed i dipinti visi
(4) Toglie il pennello, e il mio Signore avvolge

<sup>(1)</sup> Tra il dubbio giorno a custodir la bella Che solinga lasciasti. O sommi numi,

## LA NOTTE

Nè tu contenderai, benigna Notte, Che il mio Giovane (1) illustre io cerchi e guidi Con gli estremi precetti entro al tuo regno.

Già di tenebre involta e di perigli, Sola, squallida, mesta alto sedevi Su la timida terra. Il debil raggio De le stelle remote e de' pianeti, Che nel silenzio camminando (2) vanno, Rompea gli orrori tuoi sol quanto è duopo A sentirli vie (3) più. Terribil ombra Giganteggiando si vedea salire Su per le case e su per l'alte torri Di teschi antiqui seminate al piede: E upupe e gufi e mostri avversi al sole Svolazzavan per essa, e con ferali Stridi portavan miserandi auguri: E lievi (4) dal terreno e smorte fiamme Di su di giù vagavano per l'aere Orribilmente tacito ed opaco; E al sospettoso adultero, che lento Col cappel su le ciglia, e tutto avvolto Nel (5) mantel se ne gía con l'armi ascose,

(4) E dal terreno lievi e smorte fiamme

<sup>(1)</sup> Che il mio giovin Signore io cerchi e guidi
(2) passeggiando
(3) assai

<sup>(5)</sup> Entro al manto sen gía con l'armi ascose

Colpieno (1) il core, e lo strignean d'affanno. E fama è ancor che pallide fantasime Lungo le mura de i deserti tetti Spargean lungo acutissimo lamento, Cui di lontan<sup>(2)</sup> per entro al vasto buio I cani rispondevano ululando.

Tal fusti, o Notte, allor che gl'inclit'avi, Onde pur sempre il mio Garzon si vanta, Eran duri ed alpestri, e con l'occaso Cadean dopo lor cene al sonno in preda; Fin che l'Aurora sbadigliante ancora Li richiamasse a vigilar su l'opre De i (3) per novo cammin guidati rivi E su i campi nascenti, onde poi grandi Furo i nepoti 4 e le cittadi e i regni.

Ma ecco Amore, ecco la madre Venere, Ecco del gioco, ecco del fasto i Genii Che trionfanti per la notte scorrono Per la notte che sacra è al mio Signore. Tutto davanti a lor tutto s'irradia Di nova luce. Le nimiche (5) tenebre Fuggono riversate (6), e l'ali spandono Sopra i covili ove le fere e gli uomini Da la fatica condannati dormono. Stupefatta la Notte intorno vedesi Riverberar più che dinanzi al sole Auree cornici, e di cristalli e spegli Pareti adorne, e vestimenti (7) varj,

<sup>(1)</sup> Colpiano (2) Cui di lontano per lo vasto buio (3) De'

<sup>(4)</sup> nipoti (5) Le inimiche

<sup>(6)</sup> rovesciate

<sup>(7)</sup> Pareti adorne, e vesti varie, e bianchi

E bianche braccia e pupillette mobili, E tabacchiere preziose, e fulgide Fibbie ed anclla, e mille cose e mille. Così l'eterno caos, allor che Amore Sopra posovvi, e il fomentò (1) con l'ale, Senti il generator moto crearse (2), Senti schiuder la luce; e sè medesmo Vide meravigliando e tanti<sup>(3)</sup> aprirse Tesori di natura entro al suo grembo.

O de' miei studi generoso ( Alunno, Tu seconda me dunque, or ch'io t'invito (5) Glorie (6) novelle ad acquistar là dove O la veglia frequente o l'ampia scena I Grandi eguali tuoi, degna de gli avi E de i titoli loro e di lor sorte E de i pubblici voti ultima cura, Dopo le tavolette e dopo i prandj E dopo i corsi clamorosi (7) occupa.

Ma (8) dove, ahi dove senza me t'aggiri, Lasso! da poi che in compagnia del sole T'involasti pur dianzi a gli occhi miei? Qual palagio ti accoglie, o qual ti copre

Omeri e braccia e pupillette mobili, E tabacchiere preziose, e fulgidi Monili e gemme, e mille cose e mille.

(1) Sopra posovvi e l'adombrò con l'ale

(2) crearsi

(3) Vide meravigliando e i tanti aprirsi . . . Vide meravigliando e i novi aprirse

(4) glorioso
(5) Tu seconda me dunque, or ch'io m'innoltro Per li vari spettacoli notturni, E vo segnando a te l'ultime norme Che compian tua maguanima carriera

(6) Colmo di glorie ad ottener la dove (7) E dopo i corsi romorosi aduna.

(8) Or

Da i nocenti vapor, ch' Espero mena, Tetto arcano e solingo; o di qual via L'ombre ignoto trascorri, ove (i) la plebe Affrettando tenton s'urta e confonde?

Aimè! tolgalo il ciel, forse il tuo cocchio, Ove (2) il varco è più angusto, il cocchio altrui Incontrò violento: e qual de i duo Retroceder convenga (3), e qual star forte, Dispútano gli aurighi 4 alto gridando. Sdegna, egregio (5) Garzon, sdegna d'alzare Fra il rauco suon di Stentori plebei Tu' amabil voce, e taciturno aspetta, Sia che all'un piaccia riversar (6) dal carro Lo suo rivale, o riversato (7) anch' esso Perigliar tra (8) le rote, e te per l'alto De lo infranto cristal mandar carpone. Ma l'avverso cocchier d'un @ picciol urto Pago (10), sen fugge, o d'un resister breve: Al fin libero andrai. Tu non per tanto Doman chiedi vendetta; alto sonare (11) Fa il (12) sacrilego fatto; osa, pretendi; E i tribunali minimi e i supremi Sconvolgi, agita, assorda: il mondo s'empia Del grave caso; e per un anno almeno

<sup>(1)</sup> onde

<sup>(2)</sup> Dove

<sup>(3)</sup> convegna

<sup>(4)</sup> i cocchieri (5) invitto

<sup>(6)</sup> rovesciar

<sup>(7)</sup> rovesciato

<sup>(8)</sup> fra

<sup>(9)</sup> di

<sup>(10)</sup> Contento parte, o d'un resister breve:

<sup>(11)</sup> Doman chiedi vendetta. Alto rimbombi Il sacrilego fatto. Osa, pretendi;

<sup>(12)</sup> Fa l'oltraggio a te fatto; osa, pretendi;

Parli di te, de' tuoi corsier, del cocchio E del cocchiere. Di sì fatte cose Voi, progenie d'eroi, famosi andate Ne le bocche degli uomini gran tempo.

Forse indiscreto (1) parlator trattiene
Te con la Dama tua nel vuoto Corso.
Forse a nova con lei gara d'ingegno
Tu mal cauto venisti: e già la bella
Teco del lungo repugnar s'adira;
Già (2) la man che tu baci arretra, e tenta
Liberar da la tua; e (3) già minaccia
Ricovrarsi al suo tetto, e quivi sola
Involarse (4) ad ognuno in fin che il sonno
Venga pietoso a tranquillar suoi sdegni.

In van (5) chiedi mercè; di mente in vano A lei te stesso sconsigliata incolpi: Ella niega placarse: il cocchio freme Dell'alterno clamore; il (6) cocchio in tanto Giace immobil fra l'ombre (7); e voi, sue care Gemme, il bel mondo impaziente aspetta (8). Ode il cocchiere (9) al fin d'ambe le voci Un comando indistinto, e bestemmiando

- (1) Forse ciarlier fastidioso indugia . . .
  Forse indiscreto parlatore assedia . . .
  Forse ozioso parlator , con alte
  Braccia pendendo dal tuo cocchio , assedia
- Braccia pendendo dal tuo cocchio, assed
  (2) E
- (3) di già
- (4) Involarsi
- (5) Ahi lasso! Invan chiedi merce; di mente . . . Tu invan chiedi merce; tu a lei di mente Invan te stesso sconsigliata incolpi:
- (6) e il
- (7) ombra:
- (8) appella.
- (9) Lauriga

Sferza i corsieri (1), e via precipitando Ambo vi porta, e mal sa dove ancora.

Folle! Di che temei? Sperdano i venti Ogni augurio infelice. Ora il mio eroe Fra l'amico tacer del vuoto Corso Lieto si sta la fresca ôra godendo, Che dal monte lontan spira e consola. Siede al fianco di lui lieta non (2) meno L'altrui cara consorte. Amor nasconde La incauta face; e il ficro dardo alzando, Allontana i maligni. O Nume invitto, Non sospettar di me; ch' io già non vegno Invido esplorator, ma fido amico De la coppia beata a cui tu vegli. E tu, Signor, tronca gl'indugi. Assai Fur gioconde quest'ombre, allor che prima Nacque il vago desio che te congiunse All'altrui cara sposa, or son due lune. Ecco, il tedio a la fin serpe tra i vostri Così lunghi ritiri: e tempo è omai (3) Che in più degno di te pubblico agone Splendano i geni tuoi. Mira la Notte Che col carro stellato alta sen vola Per l'eterea campagna, e a te col dito Mostra Téseo nel ciel, mostra Pollúce, Mostra Bacco ed Alcide e gli altri egregi (4) Che per mille d'onore ardenti prove Colà fra gli astri a sfolgorar saliro. Svégliati a i grandi esempi, e meco affretta. Loco è, ben sai, ne la città famoso

<sup>(1)</sup> cavalli,

<sup>(2)</sup> del paro .(3) ormai

<sup>(4)</sup> illustri

Che splendida matrona apre al notturno Concilio de' tuoi pari, a cui la vita Fora senza di ciò mal grata (1) e vile. Ivi le belle e di feconda prole Inclite madri ad oblïar sen vanno Fra la sorte del gioco i tristi eventi De la sorte d'amore onde fu il giorno Agitato e sconvolto. Ivi le grandi Avole auguste e i genitor leggiadri De' già celebri eroi il senso e l'onta Volgon de gli anni a rintuzzar fra l'ire 🔿 Magnanime del gioco. Ivi la turba De la feroce gioventù divina Scende a pugnar con le mirabil'arme Di vaghi giubboncei, d'atti vezzosi, Di bei modi del dir sta mane appresi; Mentre la vanità fra il dubbio marte Nobil furor ne' forti petti inspira; E con vario destin dando e togliendo Le (3) combattute palme, alto abbandona I leggeri vessilli all'aure in preda.

Ecco che già di cento faci e cento Gran palazzo rifulge. Multiforme Popol di servi baldanzosamente Sale, scende, s'aggira. Urto e fragore Di rote, di flagelli e di cavalli Che vengono, che vanno, e stridi e fischi Di gente che domandan, che rispondono, Assordan l'aria all'alte mura intorno. Tutto è strepito e luce. O tu che porti La Dama e il Cavalier, dolci mie cure,

<sup>(1)</sup> spregiata (2) onte

<sup>(3)</sup> La combattuta palma . . .

Primo di carri guidator, qua volgi; E fra il denso di rote arduo cammino Con olimpica man splendi; e d'un corso Subentrando i grand'atri, a dietro lascia Qual pria le porte ad occupar tendea. Quasi a propria virtà plauda al gran fatto Il generoso eroc, plauda la bella Che con l'agil pensier scorre gli aurighi De le dive rivali, e novi al petto Sente nascer per te teneri orgogli.

Ma il bel carro s'arresta; e a te la Dama (1), A te, prima di lei sceso d'un salto, Affidata, o (2) Signor, lieve balzando Col sonante calcagno il suol percote. Largo dinanzi a voi fiammeggi e gronde (3) Sopra l'ara de' Numi ad arder nato Il tesoro dell'api; e a lei da tergo Pronta di servi mano a terra proni Lo smisurato lembo alto sospenda 4: Somma felicità che lei sepára Da le ricche viventi a cui per anco, Misere! su la (5) via l'estrema veste Per la polvere sibila strisciando.

Ahi! Sc novo 6 sdegnuzzo i vostri petti Di anzi forse agitò, tu chino e grave

 <sup>(1) . . .</sup> e a te, Signore,
 (2) Affidata la dea, lieve balzando

<sup>(3) . . . . .</sup> grondi . . . Largo dinanzi a voi fiammeggia e gronda

<sup>(4)</sup> raccoglie . . . sostiene:

<sup>(5)</sup> Misere! sopra il suol l'estrema veste Sibila per la polvere strisciando . . . Misere! per la via l'estrema veste Sibila fra la polvere strisciando.

<sup>(6)</sup> fresco . . . lieve

A lei porgi la destra, e seco innoltra Quale Ibero amador, quando, raccolta Dall'un lato la cappa, contegnoso Scorge (1) l'amanza a diportarse al vallo, Dove il tauro, abbassando i corni irati, Balza (2) gli uomini in alto; o gemer s'ode Crepitante Giudeo per entro al foco. Ma no; chè l'amorosa onda pacata Oggi siede per voi; e quanto è duopo (3) A vagarvi il piacer, solo la increspa Una lieve aleggiando aura soave. Snello adunque e vivace offri a la bella Mollemente piegato il destro braccio: Ella la manca v'inserisca: premi Tu col gomito un 4 poco; un poco anch'ella Ti risponda premendo; e a la (5) tua lena Dolce peso a portar tutta si doni, Mentre lieti (6) celiando a brevi salti Su per l'agili scale ambo affrettate.

Oh come al tuo venir gli archi e le volte De' gran titoli tuoi forte rimbombano!
Come a quel suon volubili le porte
Cedono spalaneate; ed a quel suono
Degna superbia in cor ti bolle, e fàce
L'anima eccelsa rigonfiar più vasta!
Entra in tal forma, e del tuo grande ingombra

(1) Gnida la dama a diportarse al vallo,

(2) Spinge (3) d'uopo

(4) Tu col gomito un poco. Anch' ella un poco. . . Tu col gomito alquanto: un poco anch' ella

(5) Ti risponda premendo; e a le tue forze . . . Ti risponda premendo; e a te fidata

(6) Mentre insieme celiando a brevi salti . . . Mentre a piccioli salti ambo affrettate Per le sonanti scale alto celiando.

Gli spazi fortunati. Ecco di stanze (1) Ordin lungo a voi s'apre. Altra di servi Infimo gregge alberga, ove tra lampi Di molteplice lume or (2) vivo, or spento, E fra sempre incostanti ombre schiamazza Il sermon patrio e la facezia e il riso Dell' energica plebe. Altra di vaghi Zazzeruti donzelli è certa sede, Ove accento stranier misto al natío Molle susurra; e s'apparecchia in tanto Copia di carte e moltiforme avorio, Arme l'uno a la pugna, indice l'altro D'alti cimenti e di vittorie illustri.

Al fin più interna, e di gran luce e d'oro E di ricchi tappeti aula superba Sta (3) servata per voi, prole de' numi. lo di razza (4) mortale, ignoto vate, Come ardirò di penetrar fra (5) i cori De' semidei, ne lo cui sangue in vano Gocciola impura cerchería con vetro Indagator colui che vide a nuoto (a) Per l'onda genitale il picciol uomo? Qui tra i servi m' arresto, e qui da loro Nuove del mio Signor virtudi ascose Tacito apprenderò. Ma tu sorridi, Invisibil Camena, e me rapisci

<sup>(1)</sup> Gli spazi fortunati. Ecco a te s'apre . . . Gli spazi fortunati. Ecco a voi s'apre Di stanze ordine lungo . . .

 <sup>(2)</sup> Di molteplice lume acceso e spento
 (3) È

<sup>(4)</sup> stirpe

<sup>(5)</sup> Come ardirò di penetrar nel tempio

<sup>(</sup>a) Levenoechio.

Invisibil con te fra li negati Ad ognaltro profano aditi sacri.

Gia il mobile de' seggi ordine augusto Sopra i tiepidi strati in cerchio volge; E fra quelli eminente i fianchi estende Il grave Canapè. Sola da un lato La matrona del loco ivi s'appoggia (1): E con la man, che lungo il grembo cade, Lentamente il ventaglio apre e socchiude. Or di giugner è tempo. Ecco le snelle E le gravi per molto adipe dame, Che a passi velocissimi s'affrettano Nel gran consesso. I cavalieri egregi Lor camminano a lato; ed elle, intorno A. la sedia (2) maggior vortice fatto Di sè medesme, con sommessa voce Brevi note bisbigliano, e dileguansi Dissimulando fra le sedie umili.

Un tempo il Canapè nido giocondo Fu di risi (3) e di scherzi, allor che l'ombre Abitar gli fu grato ed i tranquilli Del palagio recessi. Amor primiero Trovò l'opra ingegnosa. Io voglio, ei disse, Dono a le amiche mie far d'un bel seggio Che tre ad un tempo nel suo grembo accoglia. Così, qualor degl'importuni altronde Volga la turba, sederan gli amanti L'uno a lato dell'altro, ed io con loro. Disse, fe' plauso (4) con le palme, e l'ali

<sup>(1)</sup> si posa; (2) sede

<sup>(3)</sup> riso

<sup>(4)</sup> Disse, fe' plauso a sé medesmo, e l'ali... Disse, percosse ambe le palme, e l'ali Spiegò...

Aprì volando impaziente all'opra. Ecco, il bel fabbro lungo pian dispone Di tavole contesto e molli (1) cigne. A reggerlo vi dà vaghe colonne Che del silvestre Pane i piè leggeri Imitano scendendo: al dorso poi V'alza pátulo appoggio; e il volge a i lati, Come far soglion flessuosi acanti O ricche corna d'Arcade montone. Indi, predando a le vaganti aurette L'ali e le piume, le condensa e chiude In tumido cuscin che tutta ingombri La macchina elegante; e al fin l'adorna Di molli sete e di vernici e d'oro. Quanto il dono d'Amor piacque a le belle! Quanti pensier lor balenaro in mente! Tutte il chiesero a gara; ognuna il volle Ne le stanze più interne; applause ognuna A la innata energía del vago arnese Mal repugnante e mal cedente insieme Sotto a i mobili fianchi. Ivi sedendo Si ritrasser le amiche; e da lo sguardo De' maligni lontane a i fidi orecchi Si mormoraro i delicati arcani. Ivi la coppia de gli amanti, a lato Dell'arbitra sagace, o i nodi strinse, O calmò l'ira e nuove leggi apprese. Ivi sovente l'anrador faceto Raro (2) volume all'altrui cara sposa Lesse spiegando, e con sorrisi arguti Lepida (3) imago fe' notar tra i fogli.

(1) lese

<sup>(2)</sup> Celato libro all'altrui cara sposa(3) Fe tra i fogli notar lepida imago.

Il fortunato seggio invidia mosse De le sedie minori al popol vario; E fama è che talora invidia mosse Anco (1) a i talami stessi. Ah! perchè mai Vinto da insana ambizione uscío Fra lo (2) immenso tumulto e fra il clamore De le veglie solenni? Avvi due Geni Fastidiosi e tristi a cui dier vita L'Ozio e la Vanità; che noti al nome Di Puntiglio e di Noia erran cercando Gli alti palagi e le vigilie illustri De la stirpe (3) de' Numi. Un fra le mani Porta verga fatale, onde sospende Ne' miseri percossi ogni lor voglia; E, di macchine al par che l'arte inventi, Modera l'alme a suo talento e guida: L'altro piove da gli occhi atro vapore; E da la bocca sbadigliante esala Alito lungo, che sembiante a i pigri Soffi dell'austro si dilata e volve, E d'inane torpor le menti occupa. Questa del Canapè coppia infelice Allor prese l'imperio; e i 4 Risi e i Giochi Ed Amor ne sospinse; e (5) trono il fece, Ove le madri de le madri eccelse De' primi eroi esercitan lor tosse; Ove l'inclite mogli, a cui beata Rendon la vita titoli distinti,

(2) l'immenso

<sup>(1)</sup> A le coltrici stesse. Ali perchè mai

<sup>(3)</sup> De la prole de' Numi. Un ne le mani
(4) Allor prese l'imperio; e quindi or spande Sopra qual vi s'accosta eterno influsso:

<sup>(5)</sup> Ed amor ne sospinse. Il trono è questo

Shadigliano distinte. Ah! fuggi, (1) ah! fuggi, Signor, dal tetro influsso; e là fra i seggi De le più miti dee quindi remoto Con l'alma gioventù scherza e t'allegra.

Quanta folla d'eroi! Tu che modello D'ogni nobil virtù, d'ogn'atto egregio Esser dei fra' tuoi pari, i pari tuoi A conoscere apprendi; e in te raccogli Quanto di bello e glorioso e grande Sparse in cento di loro arte o natura. Altri di lor ne la carriera illustre Stampa i primi vestigi; altri gran parte Di via già corse; altri a la meta è ginnto. In vano il vulgo temerario a gli uni Di fanciulli dà nome; e quelli adulti, Questi omai (3) vegli di chiamare ardisce: Tutti son pari. Ognun folleggia e scherza; Ognun giudica e libra; ognun del pari (1) L'altro abbraccia e vezzeggia: in ciò sol tanto Non simili tra lor, chè ognun sua cura Ha fra (5) l'altre diletta onde più brilli.

Questi or esce di là dove ne' trivi (6) Si ministran bevande ozio e novelle. Ei v'andò mattutin, partinne al pranzo, Vi tornò fino a notte; e già sei lustri Volgon da poi che il bel tenor di vita Giovinetto intraprese. Ah! Chi di lui

<sup>(1)</sup> Shadigliano distinte. Alt! Se tu sai Fuggi ratto, o Signor, fuggi da tauto Pernicioso influsso; e la fra i seggi

<sup>(2)</sup> eccelso

<sup>(3)</sup> già

<sup>(4)</sup> paro (5) Ha diletta fra l'altre onde più brilli.

<sup>(6)</sup> fori

Può sedendo trovar più grati sonni, O più lunghi sbadigli, o più fiate D'atro rapè solleticar le nari, O a voce popolare orecchio (i) e fede Prestar più ingordo e declamar più forte? Quegli è l'almo garzon che con maestri Da la scutica sua moti di braccio Desta sibili egregi; e l'orc illustra L'aere agitando de le sale immense Onde i prischi trofei pendono e gli avi. L'altro è l'eroc che da la guancia enfiata E dal torto oricalco a i trivi annunzia (2) Suo talento immortal, qualor dall'alto De' famosi palagi emula il suono Di messagger che frettoloso arrive. Quanto è vago a mirarlo allor che in veste Cinto spedita, e con le gambe assorte In amplo cuoio cavalcando, a i campi Rapisce il cocchio ove la dama è assisa, E il marito e l'ancella e il figlio e il cane! Vuoi su lucido carro in di solenne Gir trionfando al Corso? Ecco quell'uno Che al lavor ne presieda. E legni e pelli E ferri e sete e carpentieri e fabbri-A lui son noti; e per l'Ausonia tutta E noto ci pure. Il Cálabro di feudi-E d'ordini superbo, i duchi e i prenci Che pascon Mongibello, e fin gli stessi Gran nipoti Romani a lui sovente Ne commetton la cura: ed ei sen vola D'una in altra officina, in fin che sorga (3),

<sup>(1)</sup> orecchi

<sup>(2)</sup> annuncia

<sup>(3)</sup> surga

Auspice lui, la fortunata mole: Poi di tele ricinta e contro all'onte De la pioggia e del sol ben forte armata, Mille e più passi l'accompagna ei stesso Fuor de le mura, e con soave sguardo La segue ancor sin (1) che la via declini. Or non conosci del figliuol di Maja Il più celebre alunno, al cui consiglio Nel gran dubbio de' casi ognaltro cede, Sia che dadi versati, o pezzi eretti, O giacenti pedine, ó brevi o grandi Carte mescan la pugna? Ei sul mattino Le stupide emicranie o l'aspre tossi Molce, giocando, a le canute dame: Ei, già tolte le mense, i nati or ora Giochi a le belle declinanti insegna. Ei, la notte, raccoglie a sè dintorno Schiera d'eroi che nobil estro infiamma D'apprender l'arte onde l'altrui fortuna Vincasi e domi, e del<sup>(2)</sup> soave amico Nobil parte de' campi all'altro ceda.

Vedi giugner colui che di cavalli Invitto domator divide il giorno Fra i cavalli e la dama? Or de la dama La man tiepida preme; or de' cavalli Liscia i dorsi pilosi, o pur<sup>(3)</sup> col dito Tenta a terra prostrato i ferri e l'ugna. Aimè! misera lei quando s'indice Fiera altrove frequente! Ei l'abbandona, E per monti inaccessi e valli orrende

(1) fin che

(3) ovver

<sup>(2)</sup> Vincasi e domi; e di sonanti spoglie D'abbattuto rival si torni opimo.

Trova i lochi remoti, e cambia o merca. Ma lei beata poi quand'ei sen torna Sparso di limo, e novo fasto adduce Di frementi corsieri; e gli avi loro E i costumi e le patrie a lei soletta Molte lune ripete! Or mira (1) un altro Di cui più diligente o più costante Non fu mai damigella o a tesser nodi, O d'aurei drappi a separar lo stame. A lui turgide ancora ambo (2) le tasche Son d'ascose materie. Eran già queste Prezioso tappeto in cui distinti D' oro e lucide lane i casi apparvero D'Ilio infelice: e il cavalier sedendo Nel gabinetto de la dama, ormai Con ostinata man tutte divise In fili minutissimi le genti D'Argo e di Frigia. Un fianco solo resta (3) De la Greca (4) rapita; e poi l'eroe, Pur giunto al fin di sua decenne impresa, Andrà superbo al par d'ambo gli Atridi. Ve' chi sa ben come si deggia a punto Fausto di nozze o pur d'estremi fati Miserabile annuncio in carta esporre. Lui scapigliati e torbidi la mente Per la gran doglia, a consultar sen vanno I novi eredi: nè già mai fur viste Tante vicino a la Cumea caverna Foglie volar d'oracoli notate,

<sup>(1)</sup> Molte lune ripete. Or vedi l'altro

<sup>(2)</sup> ambe

<sup>(3)</sup> D'Argo e di Frigia. Un fianco solo avanza

<sup>(4)</sup> bella

Quanti avvisi ei raccolse, i quali un giorno

Per gran pubblico ben serbad fiéno.

Ma chi l'opre diverse o i vari ingegni Tutti esprimer poría, poi che le stanze Folte già son di cavalieri e dame? Tu per quelle t'avvolgi; ardito e baldo Vanne, torna, t'assidi (1), ergiti, cedi, Premi, chiedi perdono, odi, domanda, Sfuggi, accenna, schiamazza, entra e ti mesci A i divini drappelli; e a un punto empiendo

Ogni cosa di te, mira ed (2) apprendi.

Là i vezzosi d'Amor novi seguaci Lor nascenti fortune ad alta voce Confidansi all'orecchio, e ridon forte, E saltellando batton palme a palme; Sia che a leggiadre imprese Amor li guidi Fra le oscure mortali, o che gli assorba De le dive lor pari entro a la luce. Qui gli antiqui d'Amor noti campioni Con voci esili e dall'ansante petto Fuor tratte a stento rammentando vanuo Le già (3) corse in amar fiere vicende. Indi gl'imberbi eroi, cui diede il padre La prima coppia di destrier pur jeri, Con animo viril celiano al fianco Di provetta beltà che a i risi loro Alza scoppi di risa, e il nudo spande, Che di veli mal chiuso i guardi cerca Che il cercarono un tempo. Indi gli adulti, A la cui fronte il primo ciuffo appose

<sup>(1) . . .</sup> ti assidi . . .

<sup>(2)</sup> Ogni cosa di te, mira e conosci... Ogni cosa di te, vedi cd apprendi.

<sup>(3)</sup> Le superate al fin tristi vicende.

Fallace parrucchier, scherzan vicini A la sposa novella: e di bei motti Tendonle insidia, ove di lei s'intrichi L'alma inesperta e il timido pudore. Folli! chè à i detti loro ella va incontro Valorosa così come una madre Di dieci eroi. V'ha in altra parte assiso Chi di lieti racconti, o pur (i) di fole Non ascoltate mai raro promette  $\Lambda$  le dame trastullo; e ride e narra, E ride ancor (2), ben che a le dame in tanto Sul bell'arco de' labbri aleggi e penda Non voluto sbadiglio: e v'ha chi altronde Con fortunato studio in novi sensi Le parole converte, e (3) in simil suoni Pronto a colpir divinamente scherza. Alto al genio di lui plaude il ventaglio De le pingui matrone, a cui la voce Di vernacolo accento anco risponde (4): Ma le giovani madri, al (5) latte avvezze Di più gravi (6) dottrine, il sottil naso Aggrinzan fastidite; e pur col guardo Sembran (7) chieder pietade a i belli spirti Che lor siedono a lato, e a cui gran copia D'erudita essemeride distilla Volatile scienza entro a la mente.

(i) ovver

(4)\_risona;

<sup>(2)</sup> E ride ancora: e de le dame in tanto Sull'arco de' bei labbri aleggia e pende Insolente sbadiglio. Avvi chi altronde

<sup>(5)</sup> Ma le giovani madri, assai più vaglie De le Galliche grazie, il sottil naso (6) muove

<sup>(7)</sup> Chieder sembran pietade . .

Altri (1) altrove pugnando audace innalza Sopra (2) d'ognaltro il palafren ch'ei sale, O il poeta o il cantor che lieti ei rende De le sue mense. Altri dà vanto all'elso Lucido e bello de la spada ond'egli Solo e per casi non più visti al fine Fu dal più dotto Anglico artier fornito. Altri grave nel volto ad altri espone Qual per l'appunto a (3) gran convito apparve Ordin di cibi: ed altri stupefatto Con profondo pensier con alte dita Conta 4 di quanti tavolieri a punto Grande insolita veglia andò superba. Un fra l'indice e il medio inflessi alquanto, Molle ridendo, al suo vicin la gota Preme furtivo: e l'un da tergo all'altro Il pendente cappel dal (5) braccio invola; E del felice (6) colpo a sè dà planso.

Ma (7) d'ogni lato i pronti servi in tanto E luci e tavolieri e seggi e carte, Suppellettile augusta, entran portando. Un sordo stropicciar di mossi scanni, Un cigolío di tavole spiegate Odo vagar fra le sonanti risa

(1) Quei fra molti pugnando audace innalza

(2) Sovra

(3) Qual per l'appunto apparve a gran convito

(4) Narra

(5) Il pendente cappel sotto all'ascella Ratto invola, e del colpo a sè dà plauso.

(6) E del colpo felice a sè da plauso.

(7) Qual d'ogni lato i molti servi in tanto È seggi e tavolieri e luci e carle, Suppellettile augusta, entran portando! E sordo stropicciar di molli scanni, E cigolio . . . Di giovani festivi, e fra le acute Voci di dame cicalanti a un tempo, Qual (1) dintorno a selvaggio antico moro, Sull'imbrunir del dì, garrulo stormo Di frascheggianti passere novelle.

Sola in tanto rumor tacita siede La matrona del loco; e chino il fronte, E increspate le ciglia, i sommi labbri Appoggia in sul ventaglio, arduo pensiere Macchinando tra sè. Medita certo Come al candor, come al pudor si deggia La cara figlia preservar, che torna Doman da i chiostri ove il sermon d'Italia Pur giunse ad oblïar, meglio erudita De le Galliche grazie. Oh qual dimane Ne i genitor, ne' convitati, a mensa Ben cicalando, ecciterai stupore, Bella fra i lari tuoi vergin straniera! Errai. Nel suo pensier volge di cose L'alta madre d'eroi mole più grande; E nel dubbio crudel col guardo invoca De le amiche l'aita; e a sè con mano Il fido cavalier chiede a consiglio. Qual mai del gioco a i tavolier diversi Ordin porrà, che de le dive accolte Nulla obliata si dispetti, e nieghi Più qui tornare ad aver scorno ed onte? Come con pronto antiveder del gioco Il dissimil tenore a i genj eccelsi Assegnerà conforme, ond'altri poi Non isbadigli lungamente, e pianga

PARINI, Vol. I.

<sup>(1)</sup> Come intorno a selvaggio antico moro

Le mal gittate ore notturne, e lei De lo infelice oro perduto incolpi? Qual paro e quale al tavolier medesmo E di campioni e di guerriere audaci Fia che tra loro a tenzonar congiunga; Sì che già mai per miserabil caso La vetusta patrizia, essa e lo sposo Ambo di regi favolosa stirpe, Con lei non scenda al paragon, che al grado Per breve serie di scrivani or ora Fu de' nobili assunta, e il cui marito Gli atti e gli accenti ancor serba del monte? Ma che non può sagace ingegno e molta D'anni e di casi esperïenza? Or ccco Ella compose i fidi amanti, e lungi De la stanza nell'angol più remoto Il marito costrinse, a di si lieti Sognante ancor d'esser geloso. Altrove Le occulte altrui, ma non fuggite all'occhio Dotto di lei, ben che nascenti a pena, Dolei cure d'amor, fra i meno intenti O i meno acuti a penetrar nell'alte Dell'animo latébre, in grembo al gioco Pose a crescer felici: e già in duo cori Grazia e mercè de la bell'opra ottiene. Qui gl'illustri e le illustri, e là gli estremi Ben (i) seppe unir de' novamente compri Feudi, e de' prischi glorïosi nomi Cui mancò la fortuna. Anco le piacque Accozzar le rivali, onde spïarne I mal chiusi dispetti. Anco per celia

Piacquele unir de' novamente compri Feudi a gli antiqui gloriosi nomi

Più secoli adunò, grato aspettando E per gli altri e per sè riso dall'ire Settagenarie, che nel gioco accense Fien eon molta raucedine e con molto Tentennar di parrucche e cuffie alate.

Già per l'aula beata a cento intorno Dispersi tavolier seggon le dive, Seggon gli eroi che dell'Esperia sono Gloria somma o speranza. Ove di quattro Un drappel si raccoglie, e dove un altro Di tre sol tanto. Ivi di molti e grandi Fogli dipinti il tavolier si sparge; Qui di pochi e di brevi. Altri combatte; Altri sta sopra a contemplar gli eventi De la instabil fortuna, e i tratti egregi Del sapere o dell'arte. In fronte a tutti Grave regna il consiglio, e li circonda Maestoso silenzio. Erran sul campo Agevoli ventagli, onde le dame Cercan ristoro all'agitato spirto Dopo i miseri casi. Erran sul campo Lucide tabacchiere. Indi sovente Un'util rimembranza, un pronto avviso Con le dita si attigne; e spesso volge I destini del gioco e de la veglia Un atomo di polve. Ecco sen ugne La panciuta matrona intorno al labbro Le calugini adulte: ecco sen ugne Le nari delicate e un po' di guancia La sposa giovinetta. In vano il guardo D' esperto cavalier, che già su lei Medita nel suo cor future imprese, Le domina dall'alto i pregi ascosi: E in van d'un altro timidetto ancora

Il pertinace piè l'estrema punta Del bel piè le sospigne. Ella non sente, O non vede, o non cura. Entro a que' fogli, Ch'ella con man sì lieve ordina o turba, De le pompe muliebri a lei concesse Or s'agita la sorte. Ivi è raccolto Il suo cor, la sua mente. Amor sorride; E luogo e tempo a vendicarsi aspetta.

Chi la vasta quiete osa da un lato Romper con voci successive, or aspre Or molli, or alte ora profonde, sempre Con tenore ostinato al par di secchi Che scendano e ritornino piagnenti Dal cupo alveo dell'onda; o al par di rote Che, sotto al carro pesante, per lunga Odansi strada scricehiolar lontano? L'ampia tavola è questa a cui s'aduna Quanto mai per aspetto e per maturo Senno il nobil concilio ha di più grave O fra le dive socere o fra i nonni, O fra i celibi già da molti lustri Memorati nel mondo. In sul tappeto (a) Sorge grand'urna, che poi scossa in volta La dovizia de' numeri comparte (1) Fra i giocator, cui numerata è innanzi D'immagini diverse alma vaghezza. Qual finge il vecchio che con man la negra Sopra le grandi porporine brache Veste raccoglie, e rubicondo il naso Di grave stizza alto minaccia e grida, L'aguzza barba dimenando. Quale

<sup>(1)</sup> diffonda

<sup>(</sup>a) La Cavagnola, giuoco usitato in Lombardia.

Finge colui che con la gobba enorme
E il naso enorme e la forchetta enorme
Le cadenti lasagne avido ingoja:
Quale il multicolor Zanni leggiadro
Che col pugno posato al fesso legno
Sovra la punta dell'un piè s'innoltra,
E la succinta natica rotando,
Altrui volge faceto il nero ceffo.
Nè d'animali ancor copia vi manca,
O al par d'umana creatura l'orso
Ritto in due piedi, o il micio, o la ridente
Simia, o il caro asinello, onde a sè grato
E giocatrici e giocator fan speglio.

Signor, che fai? Così dell'opre altrui Inoperoso spettator non vedi Già la sacra del gioco ara disposta A te pur anco? È nell'aurato bronzo, Che d'Attiche colonne il grande imita, I lumi sfavillanti, a cui nel mezzo, Lusingando gli eroi, sorge di carte Elegante congerie intatta ancora? Ecco s'asside la tua Dama, e freme Omai di tua lentezza: eccone un'altra; Ecco l'eterno cavalier con lei, Che ritto in piè del tavolino al labbro Più non chiede che te; e te co i guardi, Te con le palme desïando affretta. Questi, or volgon tre lustri, a te simíle Corre di gloria il generoso stadio De la sua dama al fianco. A lei l'intero Giorno il vide vicino, a lei la notte Innoltrata d'assai. Varia tra loro Fu la sorte d'amor; mille le guerre, Mille le paci, mille i furibondi

150LA NOTTE Scapigliati congedi, e mille i dolce Palpitanti ritorni, al caro sposo Noti non sol, ma nel teatro e al Corso Lunga e trita novella. Al fine Amore Dopo tanti travagli a lor nel grembo Molle sonno chiedea, quand'ecco il Tempo Tra la coppia felice osa indiscreto Passar volando; e de la dama un poco, Dove il ciglio ha confin, riga la guancia Con la cima dell'ale; all'altro svelle Parte del ciuffo che nel liquid'aere Si conteser di poi l'aure superbe. Al fischiar del gran volo, a i dolci lai De gli amanti sferzati Amor si scosse; Il nemico sentì, l'armi raccolse, A fuggir cominciò. Pietà di noi, Pietà, gridan gli amanti: or se tu parti, Come sentir la cara vita, come Più lunghi desiarne i giorni e l'ore? Nè già in van si gridò. La gracil mano Verso l'omero armato Amor levando Rise un riso vezzoso; indi un bel mazzo De le carte che Félsina colora Tolse da la faretra; e, questo, ei disse, A voi resti in mia vece. Oh meraviglia! Ecco que' fogli, con dïurna mano E notturna trattati, anco d'amore Sensi spirano e moti. Ah se un invito Ben comprese giocando, e ben rispose Il cavalier, qual de la dama il fiede Tenera occhiata che nel cor discende; E quale a lei voluttuoso in bocca Da una fresca rughetta esce il sogghiguo! Ma se i vaghi pensieri ella disvía

Solo un momento, e il giocatore avverso Util ne tragge, ah! il cavaliere allora Freme geloso, si contorce tutto... Fa irrequieto scricchiolar la sedia; E male c violento aduna e male Mesce i discordi de le carte semi; Onde poi l'altra giocatrice a manea Ne invola il meglio: e la stizzosa dama, I duc labbri aguzzando, il pugne e sferza Con atroce implacabile ironia Cara a le belle multilustri. Or ecco Sorger fieri dispetti, acerbe voglie, Lungo aggrottar di ciglia, e per più giorni A la veglia, al teatro, al corso, in cocchio Trasferito silenzio. Al fin chiamato Un per gran senno e per veduti casi Nestore, tra gli eroi famoso e chiaro, Rompe il tenor de le ostinate menti Con mirabil di mente arduo consiglio. Così ad onta del tempo or lieta or mesta L'alma coppia d'amarsi anco si finge; Così gusta la vita. Egual ventura T'è serbata, o Signor, se ardirà mai, Ch'io non credo però, l'alato veglio Smovere alcun de preziosi avorj Onor de' risi tuoi, sì che le labbra Si ripieghino a dentro, e il gentil mento Oltre i confin de la bellezza ecceda.

Ma d'ambrosia e di néttare gelato Anco a i vostri palati almo conforto, Terrestri Deitadi, ecco sen viene; E cento Ganimedi, in vaga pompa E di vesti e di crin, lucide tazze Ne recan taciturni; e con leggiadro

LA NOTTE E rispettoso inchin, tutte spiegando Dell'omero virile e de' bei fianchi Le rare forme, lusingar son osi De le Cinzie terrene i guardi obliqui. Mira, o Signor, che a la tua Dama un d'essi Lene s'accosta, e con sommessa voce E mozzicando le parole alquanto, Onde pur sempre al suo Signor somigli, A lei di gel voluttuoso annuncia Copia diversa. Ivi è raccolta in neve La fragola gentil che di lontano Pur col soave odor tradì sè stessa; V'è il salubre limon; v'è il molle latte; V'è, con largo tesor culto fra noi, Pomo stranier che coronato usurpa (a) Loco a i pomi natíi; v'è le due brune Odorose bevande che pur dianzi Di scoppiato vulcan simili al corso, Fumanti, ardenti, torbide, spumose Inondavan le tazze; ed or congeste Sono in rigidi coni a fieder pronte Di contraria dolcezza i sensi altrui. Sorgi tu dunque, e a la tua Dama intendi A porger di tua man, scelto fra molti, Il sapor più gradito. I suoi desiri Ella scopre a te solo; e mal gradito O mal lodato almen giugne il diletto, Quando al senso di lei per te non giunge. Ma pria togli di tasca intatto ancora Candidissimo lin, che sul bel grembo Di lei scenda spiegato, onde di gelo Inavvertita stilla i cari veli

<sup>(</sup>a) L' Ananas.

E le frange pompose in van minacci
Di macchia disperata. Umili cose
E di picciol valore al cieco vulgo
Queste forse parran, che a te dimostro
Con sì nobili versi, e spargo ed orno
De' vaghi fiori de lo stil ch'io colsi
Ne' recessi di Pindo e che già mai
Da poetica man tocchi non furo.
Ma di sì crasso error, di tanta notte
Già tu non hai l'eccelsa mente ingombra,
Signor, che vedi di quest'opra ordirsi
De' tuoi pari la vita, e sorger quindi
La gloria e lo splendor di tanti eroi
Che poi prosteso il cieco vulgo adora.

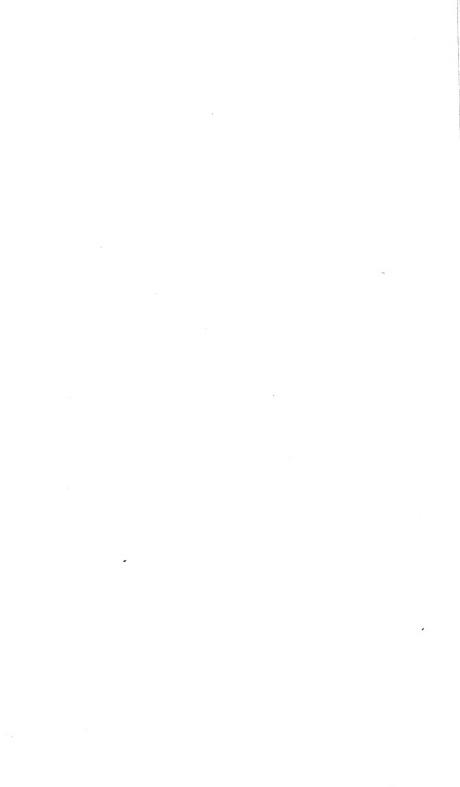

## O D I



## LA VITA RUSTICA

Per che turbarmi l'anima (a), O d'oro e d'onor brame, Se del mio viver Atropo Presso è a troncar lo stame? E già per me si piega Sul remo il nocchier brun Colà donde si niega (1) Che più (2) ritorni alcun? Queste che ancor ne avanzano Ore fugaci e meste, Belle ci renda e amabili La libertade agreste. Qui Cerere ne manda Le biade, e Bacco il vin: Qui di fior s'inghirlanda Bella Innocenza il crin. So che felice stimasi Il possessor d'un'arca Che Pluto abbia propizio Di gran tesoro carca:

(1) nega

(2)

(a) Il testo di quest' ode si dà quale fu pubblicato dall' autore nel vol. xiii dell'Arcadia di Roma, se tolgansi alcune correzioni che vi fece dappoi. Le strofe che trovansi nelle posteriori edizioni erano state da lui precedentemente rifiutate. Essa fu scritta nel 1758.

Ma so ancor che al potente (1) Palpita oppresso il cor Sotto la man sovente Del gelato timor.

Me, non nato a percotere Le dure illustri porte, Nudo accorrà, ma libero, Il regno de la morte. No, ricchezza nè onore Con frode o con viltà Il secol venditore Mercar non mi vedrà. Colli beati e placidi

Che il vago Eupili mio Cingete con dolcissimo Insensibil pendío, Dal bel rapirmi sento Che natura vi diè; Ed esule contento  $\Lambda$  voi rivolgo il piè.

Già la quïete, a gli uomini Si sconosciuta, in seno De le vostr' (2) ombre apprestami Caro (3) albergo sereno; E le cure e gli affanni Quindi lunge volar Scorgo, e gire i tiranni Superbi ad agitar. (4)

<sup>(1)</sup> possente

<sup>(3)</sup> vostre

<sup>(3)</sup> Dolce

<sup>(4)</sup> In van con cerchio orribile, Quasi campo di biade, I lor palagi attorniano Temute lance e spade;

Qual porteranno invidia A me, che di fior cinto Tra la famiglia rustica, A nessun giogo avvinto, Come solea in Anfriso Febo pastor, vivrò; E sempre con un viso La cetra sonerò!(1) Inni dal petto (2) supplice Alzerò spesso a i cieli, Sì che lontan si (3) volgano I turbini crudeli; E da noi lunge avvampi L' (4) aspro sdegno guerrier, Nè ci calpesti i campi L'inimico destrier. (5)

> Però ch'entro al lor petto Penetra non di men Il trepido sospetto Armato di velen.

- (1) Non fila d'oro nobili
  D'illustre fabbro cura
  Io scoterò, ma semplici
  E care a la natura.
  Quelle abbia il vate esperto
  Nell'adulazion;
  Ché la virtude e il merto
  Darau legge al mio suon.
  (2) Inni dal cor dettatimi
- (3) Si che lontan rivolgano
- (4) If fremito gnerrier,
  (5) E per che a i numi il folmine
  Di man più facil cada,
  Pingerò lor la misera
  Sassonica contrada (\*)
  Che vide arse sue spiche
  In un momento sol,
  E gir mille fatiche
  Col tetro fumo a vol.

(\*) Alludevasi alle infelici vicendo della Sassonia nella guerra de sette anni.

E (1) te, villan sollecito,
Che per nov'orme il tralcio
Saprai guidar, frenandolo
Col pieghevole salcio:
E te che steril parte
Del tuo terren, di più
Render farai con arte
Che ignota al padre fu:

Te co' miei carmi a i posteri Farò passar felice: Di te parlar più secoli S'udirà la pendice. Sotto (2) le meste piante Vedransi a riverir Le quete ossa compiante I posteri venir.

Tale a me pur concedasi
Chiuder, campi beati,
Nel vostro (3) almo ricovero
I giorni fortunati.
Ah quella è vera fama
D'uom che lasciar può qui
Lunga ancor di sè brama
Dopo l'ultimo dì!

(i) Ma

(2) E sotto l'alte piante

<sup>(3)</sup> Nel bel vostro ricovero . . . Nel vostro bel ricovero

## LA SALUBRITÀ DELL'ARIA

Oh (1) beato terreno
Del vago Eupili mio,
Ecco al fin nel tuo seno
M'accogli; e del natío
Aere mi circondi;
E il petto avido inondi!
Già (2) nel polmon capace
Urta sè stesso e scende
Quest'etere vivace
Che gli egri spirti accende,
E le forze rintegra,
E l'animo rallegra;

(1) O quel popol felice Cui abitar fu dato Da la comun nodrice Un dolce aere purgato Ov' uom non speri in vano Viver canuto e sano! Tu beato terreno Del vago Eupili mio, M'accogli entro il tuo seno Fra il puro aere natio Che tutto mi circondi, E il petto avido inondi. (2) Qui nel polmon capace Urti se stesso e scenda Un etere vivace Che gli egri spirti accenda, Spingendo al corso il sangue Che intorpidito langue.

Che intorpidito langue.

Non fie già ch' io paventi

Che con umido infesto

Le mie fibre rallenti,

Nè che treno funesto

Meni d' iniqui sali

Per gli ascosi canali.

Però (1) ch' Austro scortese Qui suoi vapor non mena; E guarda il bel paese Alta di monti schiena Cui sormontar non vale Borea con rigid'ale. Nè qui giaccion (2) paludi Che dall'impuro letto (3) Mandino a i capi ignudi Nuvol 4 di morbi infetto; E il meriggio a' bei colli Asciuga i dorsi molli. Pera colui che primo A (5) le triste ozïose Acque e al fetido limo La mia cittade espose; E (6) per lucro ebbe a vile La salute civile, Certo colui del fiume Di Stige ora s'impaccia Tra l'orribil bitume; Onde alzando la faccia Bestemmia il fango e l'acque Che radunar gli piacque, (7)

- (1) Poi che Borea scortese . . .
  Poi che l'Austro scortese
- (2) stagnan
- (3) grembo(4) Molestissimo nembo:
- (5) All'acque paludose
  Ed al fetido limo . . .
  A triste acque oziose
  Ed a fetido limo
- (6) Ch'ebbe per lucro a vilo
- (7) Omai sotto a le mure Il gran mal nato cresco Fra le lagune impure Onde venen fuor esce

Mira dipinti in viso Di mortali pallori Entro al mal (1) nato riso I languenti cultori; E trema, o cittadino, Che a té il soffri vicino. Io de' mici colli-ameni Nel (2) bel clima innocente Passerò i dì sereni Tra la beata gente Che di fatiche onusta È vegeta e robusta. Qui (3) con la mente sgombra, Di (4) pure linfe esterso, Sotto ad una fresc'ombra Celebrerò col verso I villan vispi e sciolti Sparsi per li ricolti; E i membri non mai stanchi Dietro al crescente pane; E i baldanzosi fianchi De le ardite villane;

Che per l'aria si stende, E gli uman corpi offende. (1) Entro al palustre riso Gl' infelici cultori ; E trema, o cittadino, Che tel soffri vicino. (2) Entro al clima innocente". . . Entro all'aria innocente (3) Là con la mente sgombra D'importune tenébre Sotto ad una fresc' ombra Fia che in versi celébre I villan vivi e sciolti Sparsi per li ricolti; (4) Da chiare linfe asterso,

E il bel volto giocondo
Fra il bruno e il rubicondo,
Dicendo: Oh fortunate
Genti, che in dolci tempre
Quest' (1) aura respirate
Rotta e purgata sempre
Da venti fuggitivi!
E da limpidi rivi.

Ben larga ancor natura
Fu a la città superba
Di ciclo e d'aria pura:
Ma chi i bei doni or serba
Fra il lusso e l'avarizia
E la stolta pigrizia?

Ahi (2)! non basto che intorno Putridi stagni avesse; Anzi a turbarne (3) il giorno Sotto a le mura stesse Trasse gli scelerati Rivi a marcir su i prati;

E la comun salute
Sacrificossi al pasto
D'ambizïose mute
Che poi con crudo fasto
Calchin per l'ampie strade
Il popolo che cade.

(1) Un' (2) No

(3) turbare . . .
Onde annebbiare il giorno;
Ch' entro a le mura stesse
I rivi scelerati
Trasse a marcir su i prati.

A voi il timo e (1) il croco E la menta selvaggia L'aere per ogni loco De' (2) varj atomi irraggia, Che con soavi e cari Sensi pungon le nari. Ma al piè de' gran palagi Là il fimo alto fermenta; E di sali malvagi Ammorba l'aria lenta Che a stagnar si rimase Tra le sublimi case. Quivi i lari plebei Da le spregiate crete D'umor fracidi e rei Versan fonti indiscrete, Onde il vapor s'aggira, E col fiato s'inspira. Spenti animai, ridotti Per (3) le frequenti vie, De gli aliti corrotti Empion l'estivo die: Spettacolo (4) deforme Del cittadin su l'orme! (a)

(1) A voi il timo, il croco

<sup>(2)</sup> Di mille atomi irraggia(3) Su le pubbliche vie,

 <sup>(3)</sup> Su le pubbliche vic;
 (4) Fin che il sol li trasformi In scheletri deformi!

<sup>(</sup>a) Alludesi a certe sozze costumanze ch'erano in Milano, quando l'autore scrisse quest'ode verso il 1759.

Nè a (1) pena cadde il sole, Che vaganti latrine Con spalancate gole Lustran ogni confine De la città, che desta Beve l'aura molesta. (2) Gridan le leggi, è vero; E Temi bieco guata: Ma sol di sè pensiero Ha l'inerzia privata. Stolto (3)! e mirar non vuoi Ne' comun danni i tuoi? (4) Ma dove, ahi! corro e vago Lontano da le belle Colline e dal bel lago E da le villanelle A cui sì vivo (5) e schietto Aere ondeggiar fa il petto?

(1) Nè ancor caduto è il sole, Che ambulanti latrine

(2) Tal cura ha del suo cielo La città che sì spesso Vide di morte il telo Ne le sue membra impresso, Quando a' tempi funesti Regnaro orride pesti.

(3) Folle!(4) Or ecco che si libra Da' padri generosi Già il fulmine, e si vibra Contro a te che pur osi, Fra i comun beni e l'arti, Di te solo curarti.

(5)puro Va per negletta via
Ognor l'util cercando
La calda fantasía,
Che (1) sol felice è quando
L'utile unir può al vanto
Di lusinghevol canto.

(1) Solo felice quando

## LA IMPOSTURA

Venerabile Impostura,
Io nel tempio almo a te sacro
Vo tenton per l'aria oscura;
E al tuo santo simulacro,
Cui gran folla urta di gente,
Già mi prostro umilemente.
Tu de gli uomini maestra
Sola sei. Qualor tu detti
Ne la comoda palestra
I dolcissimi precetti,
Tu il discorso volgi amico
Al monarca ed al mendico.
L'un per via piagato reggi:

L'un per via piagato reggi; E fai sì() che in gridi strani Sua miseria giganteggi; Onde poi(2) non culti pani A lui frutti la semenza De la flebile eloquenza.

Tu dell' altro a lato (3) al trono Con la Iperbole ti posi; E fra (4) i turbini e fra il tuono De' gran titoli fastosi Le vergogne a lui celate De la nuda umanitate.

<sup>(1)</sup> E fai che per grida strane

Onde non sudato pane
Poi gli frutti la semenza

 <sup>(3)</sup> canto
 (4) E ambe prodighe col dono
 Di gran titoli ventosi

Già con Numa in sul Tarpeo Desti al Tebro i riti santi, Onde l'augure poteo Co' suoi voli e co' suoi canti Soggiogar le altere menti Domatrici de le genti. Del Macedone a te piacque Fare un dio, dinanzi (i) a cui Paventando l'orbe tacque: E (2) nell'Asia i doni tui Fur che l'Arabo profeta Sollevaro a sì gran meta. Ave, Dea. Tu come il sole Giri (3) e scaldi l'universo. Te suo nume onora e cole Oggi il popolo diverso; E fortuna a te devota Diede a volger la sua rota. I suoi dritti il merto cede A la tua divinitade. E virtù la sua mercede. Or, se tanta potestade Hai qua giù, col tuo favore Chè non fai pur me impostore?

Fare un dio, e innanzi a lui (1)

Pure in Asia i doni tui

(2) (3) Scaldi e movi l'universo: Te suo nume invoca e cole Tutto il popolo diverso: E fortuna a te divota Ti die' a volger la sua rota.

(4) Temerario menzognero Già su l'Istro non vogl' io Al geografo Buffiero Torre un verso e farlo mio; E buscar gemme e fischiate Falso conte e falso vate.

Mente pronta e ognor ferace D'opportune utili fole Have il tuo degno seguace: Ha pieghevoli parole; Ma tenace, e, quasi monte, Incrollabile la fronte. Sopra tutto ei non oblía Che sì fermo il tuo colosso Nel gran tempio non staría, Se qual base ognor col dosso Non reggessegli il costante Verosimile le piante. Con quest'arte Cluvïeno, Che al bel sesso ora è il più caro Fra i seguaci di Galeno, Si fa ricco e si fa chiaro;

Ed amar fa, tanto ei vale, A le belle egre il lor male. (1)

Nè me stesso od altri io voglio
Por nel coro de i Celesti,
Vana speme e pazzo orgoglio
Onde porta gli occhi mesti
Il Brografo beffato
Quel che il Bruni ha effeminato.
Non invidio il losco ingegno
Di si sciocchi mentitori.
Dea, costor nel tuo bel regno
Abbian titol d'impostori;
Ma sian risi ed abbian pene,
Poi che impor non sepper bene.
(1) Ei non come i pari suoi
Pompa fa di lingua argiva,
Ma vezzoso i mali tuoi
Chiama un'aria convulsiva;
E la febbre ch'ei nutrica

Chiama dolce, e chiama amica.

Ma Cluvien dal mio destino D'imitar non m'è concesso. Dell'ipocrita Crispino Vo' seguir l'orme da presso. Tu mi guida, o Dea cortese, Per lo incognito paese. Di tua man tu il collo alquanto Sul manc'omero mi premi: Tu una stilla ognor di pianto Da mie luci aride spremi; E mi faccia casto ombrello Sopra il viso ampio cappello. Qual fia allor sì intatto giglio Ch'io non macchi e ch'io non sfrondi, Da le forche e dall'esiglio Sempre salvo? A me fecondi Di quant'oro fien gli strilli De' clienti e de' pupilli! Ma qual arde amabil lume? Ah! ti veggio (1) ancor lontano, Verità, mio solo nume, Che (2) m'accenni con la mano; E m'inviti al latte schietto Ch'ognor bevvi al tuo bel petto.

Ei primiero il varco aperse A un ristoro confidente; Egli a' medici scoperse Come l'utero si pente. Dea, ben dritto è, se n'hai scolto Nel tuo tempio il nome e il volto.

(1) Ah ti veggo di lontano (2) Tu Deh! perdona. Errai seguendo Troppo il servido pensiere. I tuoi rai del mostro orrendo Scopron or le zanue fiere. Tu per sempre a lui mi togli, E me nudo nuda accogli.

# L'INNESTO DEL VAIUOLO (a)

O Genovese (b), ove ne vai? qual raggio Brilla di speme su le audaci antenne? Non temi, oimè! le penne Non anco esperte de gli (1) ignoti venti? Qual ti (2) affida coraggio All'intentato piano De lo (3) immenso oceáno? Senti le beffe dell'Europa, senti Come deride i tuoi sperati eventi. Ma tu il vulgo dispregia. Erra chi dice Che natura ponesse all'uom confine Di vaste acque marine, Se gli diè mente onde lor freno imporre; E ďall'alta pendice Insegnógli a guidare I gran tronchi sul mare, E in poderoso canape raccorre I venti, onde su l'acque ardito scorre. Così l'eroe nocchier pensa ed abbatte I paventati d'Ercole pilastri; Saluta novelli astri, E di nuove tempeste ode il ruggito.

- (1) degl' ignoti
- (2) t'affida
- (3) Dell' immenso
- (a) Al dottor Giammaria Bicetti de' Buttinoni medico rolto e giudizioso. Quest' ode fu posta in fronte alle Osservazioni sull' innesto del Vaiuolo da lui pubblicate nel 1765. Egli si fu il primo in Lombardia a stenderne un trattato.
- (b) Colombo.

174

ODI

Veggon le stupefatte Genti dell'orbe ascoso Lo stranier portentoso.

Ei ricde; e mostra i suoi tesori ardito All'Europa, che il beffa ancor sul lito.

Più dell'oro, Bicetti, all'uomo è cara

Questa del (1) viver suo lunga speranza:

Più dell'oro possanza

Sopra gli animi umani ha la bellezza.

E pur la turba ignara Or condanna il cimento, Or resiste all'evento

Di chi 'I doppio tesor le reca; e sprezza

I novi mondi al prisco mondo avvezza. Come biada orgogliosa in campo estivo

Cresce di santi (2) abbracciamenti il frutto.

Ringiovanisce (3) tutto

Nell'aspetto de' figli il caro padre;

E dentro al cor giulivo Contemplando la speme, De le sue ore estreme,

Già cultori apparecchia, artieri e squadre

A la patria d'eroi famosa madre.

Crescete, o pargoletti; un di sarete

Tu forte appoggio de le patrie mura,

E tu soave cura,

E lusinghevol esca a i casti cori.

Ma, oh dio! qual falce miete

De la ridente messe

Le sì dolci promesse?

(2) casti

<sup>(1)</sup> Questa misera vita che gli avanza

<sup>(3)</sup> Ringiovenisce

O quai d'atroce grandine furori

Ne sfregiano il bel verde e i primi fiori?

Fra (1) le tenere membra orribil siede

Tacito seme; e d'improvviso il desta

Una furia funesta

De la stirpe de gli uomini flagello.

Urta al di dentro, e fiede

Con (2) liévito mortale;

E la macchina frale

O al tutto abbatte, o le rapisce il bello, Quasi a statua d'eroe rival scarpello.

Tutti la furia indomita vorace

Tutti una volta assale a i più verd'anni;

E le strida e gli affanni

Da i tuguri conduce a' regi tetti;

E con la (3) man rapace

Ne le tombe condensa

Prole d'uomini immensa.

Sfugge taluno, è vero, a i guardi infetti;

Ma palpitando peggior fato aspetti.

Oh miseri! che val di medic'arte Nè studi oprar, nè farmachi, nè mani?

Tutti i sudor son vani

Quando il morbo nemico è su la porta;

E vigor gli comparte

De la sorpresa salma

La non perfetta calma.

Oh debil arte, oh mal secura scorta

Che il male attendi, e no 'l previeni accorta!

<sup>(1)</sup> Tra (2)

E con mano rapace

176

ODI

Già non l'attende in Oriente il folto Popol che noi chianiam barbaro e rude; Ma sagace delude Il fiero inevitabile demóne. Poi che il buon punto ha colto Onde il mostro conquida, Coraggioso lo sfida; E lo astrigne ad usar ne la tenzone L'armi che ottuse tra le man gli pone. Del regnante velen (1) spontanco elegge Quel ch'è men tristo; e macolar ne suole La ben amata prole, Che non più recidiva in salvo torna. Però (2) d'umano gregge Va Pechino coperto; E di femmineo merto Tesoreggia il Circasso, e i chiostri adorna Ove la Dea di Cipri orba soggiorna. O Montegù (a), qual peregrina nave, Barbare terre misurando e mari, E di popoli vari Diseppellendo antiqui regni e vasti, E a noi tornando grave Di strana gemma e d'auro, Portò sì gran tesauro Che a pareggiare non che a vincer basti Quel che tu dall'Eussino a noi recasti?

<sup>(1)</sup> venen (2) Quindi

<sup>(</sup>a) Lady Montaigue, la prima che portò di Turchia in Inghilterra il metodo e l'uso dell'innesto del vaiuolo.

ODI 177

Rise l'Anglia, la Francia, Italia rise

Al rammentar del favoloso innesto;

E il giudizio molesto

De la falsa ragione incontro alzosse.

In van l'effetto (1) arrise

 $\Lambda$  le imprese tentate;

Chè la falsa pictate

Contro al suo bene  $c^{(2)}$  contro al ver si mosse,

E di lamento femminile armosse.

Ben fur preste a raccor gl'infausti doni

Che, attraversando l'oceáno aprico,

Lor condusse Americo;

E ad ambe man li trangugiaron pronte.

De' (3) lacerati troni

Gli avanzi sanguinosi,

E i frutti velenosi

Strinser gioiendo; e da lo stesso fonte

De la vita succhiâr spasimi ed onte.

Tal (4) del folle mortal, tale è la sorte: Contra ragione or di natura abusa;

Or di ragion mal usa

Contra natura che i suoi don gli porge.

Questa a schifar la morte Insegnò madre amante

 $\Lambda$  un popolo ignorante;

(1) l'evento arrise

A le prove tentate, Contro al suo bene, contro al ver si mosse, Si prosteser bocconi (2)

(3) Su i frutti velenosi; Gli scettri sanguinosi . . . I lacerati troni Rapiron sanguinose; Le frutta velenose Morser gioiendo . .

(4) Dell'incerto mortal tale è la sorte.

Parini. Fol. I.

78 on

E il popol colto, che tropp'alto scorge, Contro a i consigli di tal (1) madre insorge. Sempre il novo ch'è grande appar menzogna,

Mio (2) Bicetti, al volgar debile ingegno:

Ma imperturbato il regno

De' saggi dietro all'utile s'ostina.

Minaccia nè vergogna

No 'l frena, no 'l rimove; Prove accumula a prove;

Del popolare error l'idol rovina, E la salute a i posteri destina.

Così l'Anglia, la Francia, Italia vide

Drappel di saggi contro al vulgo armarse

Lor zelo indomit'arse,

E di popolo in popolo s'accese.

Contro all' armi onuicide

Non più debole e nudo,

Ma sotto a certo sendo Il tenero garzon canto discese,

E il fato inesorabile sorprese. Tu <sup>(3)</sup> sull'orme di quelli ardito corri

Tu pur, Bicetti; e di combatter tenta

La pietà violenta

Che a le Insubriche madri il core implica

L'umanità soccorri;

Spregia l'inginsto soglio Ove s'arman d'orgoglio

La superstizion del ver nemica, E l'ostinata folle scola antica.

<sup>(1) . . .</sup> di natura insorge.
(2) O Bicetti.

<sup>(3)</sup> Sopra Porme . . .

179 Quanta parte maggior d'almi nipoti Coltiverà nostri felici campi! E quanta fia che avvampi D'industria in pace, o di coraggio in guerra! Quanta i soavi moti Propagherà d'amore, E desterà il languore Del pigro Imene, che infecondo or erra Contro all'util comun di terra in terra! Le giovinette con le man di rosa Idalio mirto coglieranno un giorno: All'alta quercia intorno I giovinetti fronde coglieranno; E a la tua chioma annosa, Cui per doppio decoro Già circonda l'alloro, Intrecceran ghirlande e canteranno: Questi a morte ne tolse, o (1) a lungo danno. Tale il nobile plettro in fra le dita Mi profeteggia armonïoso e dolce, Nobil plettro che molce Il duro sasso dell'umana mente; E da lunge lo invita

O il falso in trono, o la viltà potente. (1)

Nè mai con laude (2) bestemmiò nocente

Ne mai con laudi besteminiò innocente

Verso il ver, verso il buono;

Con lusinghevol suono

(2)

## IL BISOGNO (a)

Oh tiranno signore De' miseri mortali, Oh male, oh persuasore Orribile di mali, Bisogno, e che non spezza (1) Tua indomita fierezza! Di valli adamantini Cinge (2) i cor la virtude; Ma tu gli urti e rovini; E tutto a te si schiude, Entri, e i nobili affetti O strozzi od assoggetti. Oltre corri, e fremente Strappi Ragion dal soglio; E il regno de la mente Occupi pien d'orgoglio, E<sup>(3)</sup> ti poni a sedere Tiranno del pensiere. Con le folgori în mano La Legge alto minaccia; Ma il periglio (4) lontano Non scolora la faccia Di chi senza soccorso Ha il tuo peso sul dorso.

- (1) sprezza
- (2) Cigne
- (3) Ponendoti a sedere
- (4) Ma il timor ch'è lontano
- (a) Al signor Virtz Pretore nel 1565 per la Repubblica Elvetica, il quale acquistossi lode singolare coll' anutinistrazione della giustizia criminale, e co' provvedimenti atti a prevenire i delitti

Al miscro mortale Ogni lume s'ammorza; Vêr la scesa del male Tu lo strascini a forza: Ei di sè stesso in bando Va giù precipitando. Ahi! l'infelice allora I comun patti rompe; Ogni confine ignora; Ne' beni altrui prorompe; Mangia i rapiti pani Con sanguinose mani. Ma quali odo lamenti E stridor di catene; E ingegnosi stromenti (1) Veggo (2) d'atroci pene Là per quegli antri oscuri Cinti d'orridi muri? Colà Temide (3) armata

Tien giudizi funesti Su la turba affannata, Che tu persuadesti A romper (4) gli altrui dritti, O padre di delitti.

Meco vieni al cospetto
Del nume che vi siede.
No, non avrà dispetto
Che tu v'innoltri il piede.
Da (5) lui con lieto volto
Anco il Bisogno è accolto.

<sup>(1)</sup> strumenti

<sup>(2)</sup> Veggio (3) Ginstizia

<sup>(4)</sup> sprezzar

<sup>(5)</sup> Là con sereno volto

O ministri di Temi, Le spade sospendete: Da i pulpiti supremi Qua (1) l'orecchio volgete. Chi è (2) che pietà niega Al Bisogno che prega? Perdon, dic'ei, perdono

Perdon, dic' ei, perdono
A i miseri cruciati.
Io son l'autore, io sono
De' lor primi peccati:
Sia contro a me diretta
La pubblica vendetta:

Ma quale a tai parole
Giudice si commove?
Qual (3) dell'umana prole
A pietade si move?
Tu, Virtz, uom saggio e giusto,
Ne dai l'esempio augusto:

Tu, cui sì spesso vinse Dolor (4) de gl' infelici Che il Bisogno sospinse A por le rapitrici Mani nell' altrui parte O per forza o per arte:

E il carcere temuto
Lor lieto spalancasti;
E dando oro ed aiuto;
Generoso insegnasti
Come senza le pene
Il fallo si previene.

 <sup>(1)</sup> Qui l'orecchie volgete.
 (2) Chi di voi pietà niega
 Al Bisogno che priega?

<sup>(3)</sup> Chi (4) Pietà

## LA EDUCAZIONE

Torna a fiorir la rosa Che pur (1) dianzi languia; E molle si riposa Sopra i gigli di pria. Brillano le pupille Di vivaci scintille. La guancia risorgente Tondeggia sul bel viso; E quasi lampo ardente Va saltellando il riso Tra i muscoli del labro Ove riede il cinabro. I crin che in rete accolti Lunga stagione ahi (2)! fôro, Su l'omero disciolti Qual ruscelletto d'oro Forma attendon novella D' artificiose anella. Vigor novo conforta L'irrequïeto piede: Natura ecco ecco il porta Sì che al vento non cede Fra gli utili trastulli De' vezzosi fanciulli. O mio tenero verso, Di chi parlando vai, Che studi esser più terso

E polito che mai?

<sup>(1)</sup> Che di anzi illanguidía; (2) Lunga stagione fôro, Scorrendo al fin disciolti

OD1 Parli del giovinetto Mia cura e mio diletto? Pur or cessò l'affanno Del morbo ond'ei fu grave: Oggi l'undecim' anno Gli porta il sol, soave Scaldando (1) con sua teda I figliuoli di Leda. Simili (2) or dunque a dolce Mele di favi Iblei, Che lento i petti molce, Scendete, o versi mici, Sopra l'ali (3) sonore Del giovinetto al core. O pianta di buon (4) seme, Al suolo, al ciclo amica, Che a coronar la speme Cresci di mia fatica, Salve in sì fausto giorno Di pura luce adorno. Vorrei di genïali Doni gran (5) pregio offrirti; Ma chi diè liberali Essere a i sacri spirti? Fuor (6) che la cetra, a loro

Non venne altro tesoro.

<sup>(1)</sup> Ardendo

<sup>(2)</sup> Dolci adunque, qual dolce

<sup>(3) 1&#</sup>x27; aure

<sup>(4)</sup> bon

<sup>(5)</sup> Doni tesoro offrirti;
(6) Il lor tesoro è il canto Ch'oggi è negletto tanto.

Deh!(1) per che non somiglio Al Téssalo maestro Che di Tetide il figlio Guidò sul (2) cammin destro? Ben io ti farei doni Più (3) che d'oro e canzoni.

Già con medica mano Ouel (1) Centauro ingegnoso Rendea feroce e sano Il suo alunno famoso; Ma non (5) men che a la salma Porgea vigore all'alma.

A (6) lui, che gli sedea Sopra la irsuta schiena, Chiron si rivolgea Con la fronte serena, Tentando in su la lira Suon che virtude inspira.

Scorrea (7) con giovanile Man pel selvoso mento Del precettor gentile; E (8) con l'orecchio intento D'Eácide la prole Bevea queste parole:

- (1) Ahi
- pel (2)
- (3) D'altro che di canzoni.
- (4) H
- Ma più assai che a la salma
- (6) Al giovin che sedea . . . Al garzon che sedea
- Sopra l'irsuta schiena
- (7) Scherza la giovanile
   (8) Ma per l'orecchio intento Bevea queste parole D' Eacide la prole:

Garzon (1), nato al soccorso Di Grecia, or ti rimembra Per che a la lotta e al corso lo t'educai le membra. Che non può un'alma ardita Se (2) in forti membri ha vita? Ben sul robusto fianco Stai; ben stendi dell'arco Il nervo al lato manco. Onde, al segno ch'io marco. Va stridendo lo strale Da la cocca fatale. Ma in van, se il resto oblio. Ti (3) avrò possanza infuso. Non sai qual contro a Dio Fe' di sue forze abuso Con (1) temeraria fronte Chi (5) monte impose a monte? Di Teti odi, o figliuolo, Il ver che a te si scopre: Dall'alma origin solo Han le lodevol' opre. Mal giova <sup>(6)</sup> illustre sangue Ad animo che langue.

<sup>(1)</sup> Fanciul,

<sup>(2)</sup> Che

T' avrò

<sup>(4)</sup> La

<sup>(5)</sup> Che

<sup>(6)</sup> Mal può giovare il sangue

100

D'Éaco e di Peléo
Col seme in (1) te non sceso
Il valor che Teséo
Chiari e Tirintio rese:
Sol da noi si guadagna,
E con noi s' accompagna.
Gran prole cra di Giove
Il magnanimo Alcide;

Gran prole era di Giove Il magnanimo Alcide; Ma quante egli fa prove, E quanti mostri ancide, Onde (2) s' innalzi poi Al seggio de gli eroi?

Altri le altere cune
Lascia, o garzon, che pregi
Le superbe fortune

Del <sup>(3)</sup> vile anco son fregi. Chi de la gloria è vago, Sol di virtù sia pago.

Onora, o figlio, il Nume Che dall'alto ti guarda: Ma solo a lui non fume Incenso, o vittim'arda. È d'uopo, Achille, alzare Nell'alma il primo altare.

<sup>(1)</sup> Col seme a te non seese La virtù che Tesco E Alcide illustri rese; Da noi sol si guadagna, E l'animo accompagna,

<sup>(2)</sup> Fin che(3) Son di vil alma i fregi.

Giustizia entro al tuo seno Sieda, e sul labbro il vero; E le tue mani sieno Qual (1) albero straniero, Onde soavi unguenti Stillin sopra le genti. Per che sì (2) pronti affetti Nel core il ciel ti pose? Questi a Ragion commetti; E tu<sup>(3)</sup> vedrai gran cose: Quindi (1) l'alta rettrice Somma virtude elicc. Sì bei doni del cielo No, non celar, garzone, Con ipocrito velo Che a la virtù si oppone. Il marchio, ond' è il cor scolto, Lascia apparir nel volto. Da la lor meta han lode, Figlio, gli affetti umani. Tu per la Grecia prode Insanguina (5) le mani: Qua volgi, qua l'ardire De le magnanim' ire.

<sup>(1)</sup> Albero forestiero

<sup>(2)</sup> Per che i possenti affetti . . .
Per che si ardenti affetti
Nell'alma il ciel ti pose?

(3) ne

<sup>(</sup>i) Indi la man rettrice

<sup>(5)</sup> Di ferro arma le mani:

Ma quel (1) più dolce senso;
Onde ad amar ti pieghi;
Tra lo stuol d'armi denso
Venga (2), e pietà non nieghi
Al debole che cade;
E a te grida pietade.
Te (3) questo ognor eostante
Schermo renda al mendico;
Fido ti faccia amante
E indomabile amico.
Così con legge alterna
L'animo si governa.
Tal cantava il Centauro.
Baci il giovan (4) gli offriya

Con ghirlande di lauro. E Tetide, che udiva, A la fera divina Plaudía da la marina.

(1) Ma l'altro dolce senso . . . Quel dolce amabil senso Che l'anima ti piega

(2) Usa e pietà non niega Al suddito che cade . . . Al debile . . .

(3) Quello le ognor costante

(4) giovin

#### LA LAUREA

Quell'ospite è gentil che tiene ascoso (a) A i molti bevitori Entro a i dogli paterni il vino annoso, Frutto de' suoi sudori; E liberale allora Sul desco il reca di bei fiori adorno, Quando i Lari di lui ridenti intorno Degno straniere onora; E versata in cristalli empie la stanza Insolita di Bacco alma fragranza. Tal io la copia che de i versi accolgo Entro a la mente, sordo Niego a le brame dispensar del volgo Che vien di fama ingordo. In van l'uomo che splende Di beata ricchezza, in van mi tenta Si che il bel suono de le lodi ei senta, Che dolce al cor discende; E in van de' 🖾 grandi la potenza e l'ombra Di facili speranze il sen m'ingombra. Ma quando poi sopra il cammin de i buoni Mi comparisce innanti Alma che ornata de' suoi propri doni Merta l'onor de i canti.

<sup>(1)</sup> de' (2) de i

<sup>(</sup>a) Per Pellegrina Amoretti d'Oreglia laureata in ambe le leggi nell' Università di Pavia l'anno 1777.

ODI 191

Allor da le segrete Sedi del mio pensier escono i versi. Atti a volar di viva gloria aspersi Del tempo oltra le mete: E donator di lode accorto e saggio Io ne rendo al valor debito omaggio.

Ed or che la risorta Insubre Atene,

Con strana meraviglia,

Le lunghe trecce a coronar ti viene, O di Pallade figlia,

Io, rapito al tuo merto,

Fra i portici solenni e l'alte menti

M'innoltro, e spargo di perenni unguenti

 $\Pi$  nobile tuo serto:

Nè mi curo se a i plausi ende vai nota Pinge ingenuo rossor tua casta gota. Ben so che donne valorose e belle,

A tutte l'altre esempio,

Veggon splender lor nomi a par di stelle

D'Eternità nel tempio:

E so ben che il tuo sesso

Tra gli uffizi a noi cari e l'umil arte Puote innalzarsi, e ne le dotte carte

Immortalar sè stesso.

Ma tu gisti colà, Vergin preclara. Ove di molle piè l'orma è più rara. Sovra salde colonne antica mole

Sorge augusta e superba, Sacra a colei che dell'umana prole, Frenando, i dritti serba.

Ivi la Dea si asside

Custodendo del vero il puro foco:

Ivi breve sul marmo in alto loco

Il suo volcre incide:

102

E già da quello stile aureo, sincero Apprendea la giustizia il mondo intero.

Ma d'ignari cultor turbe nemiche

Con temerario piede

Osaro entrar ne le campagne apriche Ove il gran tempio siede;

E la serena piaggia

Occuparon così di spini e bronchi,

Che fra i rami intricati e i folti tronchi A pena il sol vi raggia;

E l'acre inerte per le fronde crebre

V' alza dense all' intorno atre tenébre.

Ben tu di Saffo e di Corinna al pari,

O donne altre famose,

Per li colli di Pindo ameni e vari Potevi coglier rose:

Ma tua virtù s'irrita

Ove sforzo virile a pena basta;

E nell'aspro sentier, che al piè contrasta, Ti cimentasti ardita,

Qual (1) già vide a i perigli espor la fronte

Fiere vergini armate il Termodonte.

Or poi, tornando dall'eccelsa impresa,

Qui sul dotto Tesino Scoti la face al sacro foco accesa Del bel tempio divino;

E dall'arguta voce

Tal di raro saper versi torrente, Che il corso a seguitar de la tua mente Vien l'applauso veloce,

Abbagliando al fulgor de' raggi tui

La (2) Invidia che suol sempre andar con lui.

Tal

<sup>(1)</sup> L2 invidua

193

Chi può narrar qual dal soave aspetto

E da' verginei labri

Piove ignoto finora almo diletto

Su i temi ingrati e scabri?

Ecco la folta schiera

De' giovani vivaci a te rivolta

Vede sparger di fior, mentre t'ascolta,

Sua nobile carriera;

E al novo esempio de la tua tenzone

Sente aggiugnersi al fianco acuto sprone.

A i detti, al volto, a la grand'alma espressa Ne' fulgid'occhi tuoi

Ognun ti crederia Temide stessa

Cha riada aggi fra nais

Che rieda oggi fra noi:

Se non che Oneglia, altrice Nel fertil suolo di palladj ulivi,

Alza a i trïonfi tuoi gridi giulivi;

E fortunata dice: Dopo il gran Doria, a cui died'io la culla,

È il mio secondo sol questa fanciulla.

E il buon parente, che su l'alte cime

Di gloria oggi ti mira,

A forza i moti del suo cor comprime,

E pur con sè s'adira.

Ma poi cotanto è grande

La piena del piacer che in sen gli abbonda, Che l'argin di modestia al fine innonda,

E fuor trabocca e spande:

E anch' ei col pianto, che celar desia,

Grida tacendo: Questa figlia è mia.

Ma dal cimento glorïoso e bello

Tanto stupore è nato,

Che già reca per te premio novello

L'erudito senato.

Parini, Fol. 1.

194 Già vien su le tue chiome Di lauro a serpeggiar fronda immortale, E fra lieto tumulto in alto sale Strepitoso il tuo nome; E il tuo sesso leggiadro a te dà lode De' (1) novi onori onde superbo ci gode. Oh (2) amabil sesso che sull'alme regni Con sì possente incanto, Qual alma generosa è che si sdegni Del novello tuo vanto? **L**a tirannía virile Frema, e ti miri a gli onorati seggi Salir togato, e de le sacre leggi Interprete gentile, Or che d'Europa a i popoli soggetti Fin dall'alto de i troni anco le detti. Tu sei che di ragione il dolce freno Sul forte Russo estendi; Tu che del chiaro Lusitan nel seno  $\mathbf{L}'$  antico spirto accendi. Per te Insubria beata, Per te Germania è gloriosa e forte; Tal che al favor de le tue leggi accorte Spero veder tornata L'età dell'oro e il viver suo giocondo, Se tu governi ed ammaestri il mondo. E l'albero medesmo, onde fu colto Il ramoscel che ombreggia A la dotta Donzella il nobil volto, Convien che a te si deggia,

<sup>(1)</sup> De i

<sup>(2) 0</sup> 

In esso alta Regina (1) Tien conversi dal trono i suoi bei rai; Tal che lieto rinverde, e più che mai Al cielo s'avvicina. Quanto è bello a veder che il grato alloro Doni al sesso di lei pompa e decoro! Ma già la Fama all'impaziente Oneglia Le rapid' ali affretta; E gridando le dice: Olà, ti sveglia, E la tua luce aspetta. Insubria, onde romore Va per mense ospitali ed atti amici, Sa gli stranieri ancor render felici Nel calle dell'onore. Or quai, Vergine illustre, allegri giorni Ti prepara la patria allor che torni? Pari a la gloria tua per certo a pena Fu quella onde si cinse Colà d'Olimpia nell' ardente arena Il lotiator che vinse; Quando tra i lieti gridi Il guadagnato serto al crin ponea; E col premio d'onor, che l'uomo bea, Tornava a i patri lidi; E scotendo le corde amiche a i vati, Pindaro lo seguía con gl'inni alati.

<sup>(1)</sup> Reina

Aborro in su la scena Un canoro elefante Che si strascina a pena Su le adipose piante, E manda (9) per gran foce Di bocca un fil di voce. Ahi (2) pera lo spictato Genitor che primiero Tentò, di ferro armato, L'esecrabile e fiero Misfatto onde si duole La mutilata prole! Tanto dunque (3) de' Grandi Può l'ozioso udito, Che a' rei colpi nefandi Sen corra il padre ardito, Peggio (4) che fera od angue Crudel contro al suo sangue? Oh misero mortale, Ove cerchi il diletto? Ei tra le placid' ale Di natura ha ricetto: Là con avida brama Susurrando ti chiama.

<sup>(1)</sup> E per immens i foce Manda un filo di voce.

<sup>(3)</sup> Tanto adunque de' Grandi Val l'ozïoso udito,

<sup>(4)</sup> E con fronte secura Calpesti la natura?

Ella feminea gola Ti diede (1), onde soave L'aere se ne vola Or acuto ora grave; E donò forza ad esso Di rapirti a te stesso. (2) Tu non però contento De' suoi doni, prorompi Contro a lei violento, E le sue leggi rompi; Cangi gli uomini in mostri, E lor dignità prostri. Barbara gelosía Nel superbo (3) Oriente So che pietade oblía Vêr la misera gente Che da (4) lascivo inganno Assecura il tiranno:

(i) Ti offerse, onde soave . . . Ti die, per cui soave

<sup>(2)</sup> Poi con più aperta strada Diè a' maschi poderoso Petto, onde l'aere cada Turgido impetuoso, Che d'alta meraviglia Ti sospenda le ciglia.

<sup>(3)</sup> Nel Jascivo Oriente Fa che pietà s'oblia

<sup>(4)</sup> Che non può a Cipro offeire Altro fuor che 'I desire:

E folle rito al nudo Ultimo Caffro impone (a) Il taglio atroce e crudo. Onde al (1) molle garzone Il decimo funcsto Anno sorge sì presto. Ma a te in mano lo stile, Italo genitore, Pose cura più vile Del geloso furore: Te non error, ma vizio Spinge all'orrido (2) ufizio. Arresta (3), empio! Che fai? Se tesoro ti preme, Nel tuo figlio non l'hai? Con 4 le sue membra insieme, Empio! il viver tu furi A i nipoti venturi. Oh (5) cielo! E tu consenti D'oro sì cruda fame? Nè più il foco rammenti Di Pentápoli infame,

(1) Onde il molle garzone Vede non senza affanno Sorgere il decim' anno

(2) Spinge all'atroce ufizio... Chiama al barbaro ufizio.

(3) T' arresta

(4) Ah! co' suoi membri insieme,

(5) Natura, e tu consenti D'oro si crude brame?

(a) Evavi opinione che gli Ottentotti troncassero per superstizione a' lovo figli nell' anno decimo di vita una parte della virilità. I recenti viaggiatori pretendono che ciò non sia. Le cui orribil' opre
Il nero asfalto copre? (1)
No (2). Del tesor, che aperto
Già ne la mente piugi,
Tu non andrai per certo
Lieto, come ti fingi,
Padre crudel! Suo dritto
De' avere il tuo delitto.

L'oltraggio, ch' or gli è occulto, Il tuo tradito figlio Ricorderassi (3) adulto; Con dispettoso ciglio Da la vista fuggendo Del carnefice orrendo.

In (4) vano, in van pietade Tu cercherai; chè l' alma In lui depressa cade Con la troncata salma;

(1) Ne allor che arrampicasti . . . Ne il di che arrampicasti . . . Tra la selce e tra il ghiaccio Dietro a gli (1) nomini gnasti Col gran pelago in braccio , E fosti alte vendette Su le inondate vette?

(2) Ma del tesor che aperto . . . Ma de le gran venture Che già in tua mente pingi Tu non andrai nè pure

(3) Rammenterassi adulto 2 E il paventoso ciglio Rivolgerà temendo Dal carnefice orrendo-

(4) A la tua prole in seno
Con la troncata salma
A cui vigor vien meno
Depraverassi l'alma
Ch' ivi impeto non trova
Che a virtute la moya.

(1) Dietro a i popoli guasti

Ed impeto non trova Che a virtude la mova. Misero (1)! A lato a i regi Ei sederà cantando Fastoso (2) d'aurei fregi; Mentre tu mendicando Andrai canuto e solo Per l'Italico suolo; Per quel suolo che vanta (3) Gran riti e leggi e studi; E nutre infamia tanta, Che a gli Affricani ignudi, Ben che tant' alto saglia, E a i barbari lo agguaglia.

(1) A la mensa de' regi Ella starà cantando Pomposa d'aurei fregi: Tu n'andrai mendicando Canuto infame e solo Per l'italico suolo.

Superbo

(3) Per quel suolo che adorno Di riti e leggi e studi Tale in sè pate scorno Che a gli Africani ignudi, Ben che cotanto saglia, E a i barbari lo agguaglia . . . Per quel suolo che vanta Gran riti e leggi e studi E glorie onde s'ammanta; Ma a gli Affricani ignudi, Ben che cotanto saglia, E a i barbari s'agguaglia.

# LA RECITA DE' VERSI (a)

Qual fra le mense loco Versi otterranno che da nobil vena Scendano, e all'acre foco Dell'arte imponga la sottil Camena Meditante lavoro Che sia di nostra età pregio e decoro? Non odi alto di voci I convitati sollevar tumulto Che i Centauri feroci Fa rammentar, quando con empio insulto All'ospite di liti Sparsero e guerra i nuzïali riti? V' ha chi al negato Scaldi (b) Con gli abeti di Cesare veleggia; E la vast'onda e i saldi Muri sprezzati, già nel cor saccheggia De' Batayi mercanti Le molto di tesoro arche pesanti. A Giove altri l'armata Destra di fulmin © spoglia; ed altri a volo Sopra l'aria domata

Ciascuno; e sua ragion fa de le grida.

Osa portar novelle genti al polo.

Tal sedendo confida

<sup>(</sup>a) A Paola Castiglioni , ornatissima donna e singolare amica dell'autore, la quale invitavalo a dir versi.

<sup>(</sup>b) Alludesi alle ostilità che seguivano l'anno che fu scritta quest'ode tra l'Imperadore e gli Olandesi per la libera navigazione della Schelda.

<sup>(</sup>c) Questa strofe accenna i parafulmini e le macchine aerostatiche.

202 ODI

Vincere il suon discorde Speri colui che di clamor le folli Ménadi, allor che lorde Di mosto il viso balzan per li colli, Vince, e con alta fronte

Gonfia d'audace verso inezie conte.

O gran silenzio intorno

À sè vanti compor Fauno procace, Se del pudore a scorno Annunzia carme onde a i profani piace; Da la cui lubric' arte Saggia matrona vergognando parte.

Orecchio ama placato

La Musa, e mente arguta e cor gentile Ed io, se a me fia dato Ordir mai su la cetra opra non vile, Non toccherò già (1) corda Ove la turba di sue ciance assorda.

Ben de' numeri miei

Giudice chiedo il buon cantor (a) che destro Volse a pungere i rei Di Tullio i casi; ed or, novo maestro A far migliori i tempi,

Gli scherzi usa del Frigio e i propri esempi.

O te, Paola, che il retto
E il bello atta a sentir formaro i Numi;
Te, che il piacer concetto
Mostri, dolce intendendo i duo bei lumi,
Onde spira calore

Soavemente periglioso al core.

#### mai

<sup>(</sup>a) Gian-Carlo Passeroni celebre pel suo Cicerone e per le sue Favole Esopiane, e venerabile a tutti i buoni pe' suoi virtuosi costumi.

## LA TEMPESTA @

Odi, Alcone, il muggito Nell'alto mar de la crudel tempesta, E la folgor funesta Che con tuono infinito Scoppia da lungi e rimbombar fa il lito. Ahimè! miseri legni Che cupidigia e ambizion sospinse,  ${f E}$  facil aura vinse Per li mobili regni Lor speme a sciorre oltre gli Erculei segni! Altro sperò giocondo Tornar da ignote preziose cave, E d'oro e gemme grave Opprimer col suo pondo De la spiaggia nativa il basso fondo. Credeva altro d'immani Mostri oleosi preda far nell'alto; Altro feroce assalto Dare a gli abeti estrani, E dell'altrui tesoro empier suoi vani. Ma il tuono e (1) il vento e l'onda

Nè le vele contratte Nè da la doppia sponda

Terribilmente agita tutti e batte;

Il forte remigar, l'urto che abbonda

<sup>(1)</sup> Ma il tuono, il vento e l'onda

 <sup>(</sup>a) Allegoría visguardante i cangiamenti politici avvenuti in Lombardia sotto Giuseppe II.

204

ODI

Vince, nè frena. E in tanto Serpendo incendioso (1) il fulmin fischia; E fra l'orribil mischia De' venti e il buio manto Del cielo, ognun paventa essere infranto.

E già più l'un non puote L'alto durar tormento: uno al destino Fa contrario cammino; Un contro all'aspra cote

Di cieco scoglio il fianco urta e percote:

E quale il flutto avverso Beve già rotto; e qual del multiforme Monte dell'acque enorme, Sopra di lui riverso,

Cede al gran peso, e al fin piomba sommerso.

Alcon, non ti rammenti

Quel che superbo per ornata prora Veleggiava finora, Di purpurei lucenti

Segni ingombrando gli alberi potenti?

A quello d'ambo i lati Ignívome s'aprían di bronzo bocche; Onde pari a le rocche Forza sprezzava e agguati

D'abete o pin contro al suo corso armati.

E l'onde allettatrici Stendeansi piane a lui davanti; e a i grembi Fregiati d'aurei lembi De' canapi felici Spiravan (2) ostinati i venti amici:

<sup>(1)</sup> incendiario(2) Spiravano

or 205

Mentre Glauco e i Tritoni

Pur con le braccia lo spingean più sorte;

E da le conche torte Lusingavano i buoni

Auguri intorno a lui con alti suoni.

E lungo i pinti banchi

Le Dec del mar, sparse le chiome bionde.

Carolavan per l'onde,

Che lucide su i bianchi

Dorsi fuggian strisciando e sopra i fianchi.

Fra tanto, senza alcuno

Il beato nocchier timor che il roda,

Dall'alto de la proda,

Al mattin primo e al bruno

Vespro, così cantava inni a Nettuno:

A te sia lode, o nume

Di cui son l'opre ognor potenti e grandi,

O se nel suol ti spandi Con le fuggenti spume,

O di Cinzia t'innalzi al chiaro lume.

Tu col tridence altero

A tuo piacer la terra ampia dividi;

Tu fra gli opposti lidi

Del duplice emispero

Scorrevole a i mortali apri senticro.

Rota per te le nuove

Con subitaneo piè veci Fortuna:

E quello che con una

Occhiata il tutto move,

Non è di te maggior, superno Giove.

Tale adulava. Or mira,

Or mira, Alcon, come del porto in faccia,

Lungi dal porto il caccia

Nettuno stesso, e a dira

Sorte con gli altri lo trasporta e aggira!

E la ricchezza imposta

Indi con la tornante onda ritoglie;

E le lacere spoglie

Ne gitta, e la scomposta

Mole a traverso dell'arida costa.

Ahi, qual furore il mena

Pur contra noi, d'ogni avarizia schivi,

Che sotto a i sacri ulivi, Radendo questa arena,

Peschiam canuti con duo remi a pena!

Alcon, che più s'aspetta?

Ecco il turbine rio che omai n'è sopra.

Lascia che il flutto copra La sdrucita (1) barchetta;

E noi nudi salvianci al sasso in vetta.

O giovanetti, piante

Ponete in terra; qui pomi inscrite;

Qui gli armenti nodrite

Sotto a le leggi sante De la natura in suo voler costante.

Qui semplici a regnare;

Qui gli utili prendete a ordir consigli;

Ne fidate de' (2) figli

La sorte, o de le care Spose a l'arbitrio del volubil mare.

(1) sdruscita

(2) de i

### LA CADUTA

Quando Orion dal cielo
Declinando imperversa,
E pioggia e nevi e gelo
Sopra la terra ottenebrata versa,
Me spinto ne la iniqua

Stagione, infermo il piede, Tra il fango e tra l'obliqua Furia de' carri la città gir vede;

E per avverso sasso

Mal fra gli altri sorgente, O per lubrico passo

Lungo il cammino stramazzar sovente.

Ride il fanciullo; e gli occhi

Tosto gonfia commosso; Chè il cubito o i ginocchi

Me scorge o il mento dal cader percosso.

Altri accorre; e, oh infelice

E di men crudo fato Degno vate! mi dice;

E seguendo il parlar, cinge il mio lato

Con la pietosa mano;

E di terra mi toglie;

E il cappel lordo e il vano

Baston dispersi ne la via raccoglie:

Te ricca (1) di comune

Censo la patria loda;
Te sublime, te immune

Cigno da témpo che il tuo nome roda,

<sup>(1)</sup> Te di censo comune Ricca la patria loda;

208 ' 01

Chiama, gridando interno;

E te molesta incita

Di poner fine al Giorno,

Per cui cercato a lo stranier ti addita.

Ed ecco il debil fianco

Per anni e per natura Vai nel suolo pur anco

Fra il danno strascinando e la paura:

Nè il sì lodato verso

Vile cocchio ti appresta, Che te salvi a traverso

De' trivj dal furor de la tempesta.

Sdegnosa anima! prendi,

Prendi novo consiglio, Se il già canuto intendi

Capo sottrarre a più fatal periglio.

Congiunti tu non hai,

Non amiche, non ville, Che te far possan mai

Nell'urna del favor preporre a mille.

Dunque per l'erte scale

Arrampica qual puoi; E fa gli atri e le sale

Ogni giorno ulular de' pianti tuoi:

O non cessar di porte

Fra lo stuol de' clienti, Abbracciando le porte

De gl'imi che comandano a i potenti;

E lor mercè penétra

Ne' recessi 'de' Grandi;

E sopra la lor tetra

Noia le facezie e le novelle spandi (4).

(a) Credette qualche idiota che questo verso non fosse esutto, e vi sostitui di proprio talento: Noja gli scherzi a le novelle spindi. O, se tu sai, più astuto I cupi sentier trova Colà dove nel muto Aere il destin de' popoli

Aere il destin de' popoli si cova;

E fingendo nova esca

Al pubblico guadagno, L'onda sommovi, e pesca Insidïoso nel turbato stagno.

Ma chi giammai potría Guarir tua mente illusa, O trar per altra via

Te ostinato amator de la tua Musa?

Lasciala: o, pari a vile Mima, il pudore insulti, Dilettando scurrile (1)

I bassi geni dietro al fasto occulti.

Mia bile al fin, costretta Già troppo, dal profondo Petto rompendo, getta

Impetuosa gli argini; e rispondo:

Chi sei tu che sostenti

A me questo vetusto Pondo, e l'animo tenti

Prostranni a terra? Umano sei, non giusto.

Buon cittadino, al segno Dove natura e i primi Casi ordinâr, lo ingegno

Guida così, che lui la patria estimi.

Quando poi d'età carco
Il bisogno lo stringe,
Chiede opportuno e parco
Con fronte liberal che l'alma pinge.

(i) servile

Parini, Vol. 1.

210 OD1

E se i duri mortali

 $\Lambda$  lui voltano il tergo,

Ei si fa, contro a i mali,

De la costanza sua scudo ed usbergo.

Nè si abbassa per duolo,

Nè s'alza per orgoglio.

E ciò dicendo, solo

Lascio il mio appoggio; e bieco indi mi toglio.

Così, grato a i soccorsi,

Ho il consiglio a dispetto;

E privo di rimorsi,

Col dubitante piè torno al mio tetto.

#### IL PERICOLO

In vano, in van la chioma (a) Deforme di canizie, E l'anima già doma Da i casi, e fatto rigido Il senno dall'età, Si crederà che scudo Sien contro ad occhi fulgidi, A mobil seno, a nudo Braccio e all'altre terribili Arme della beltà. Gode assalir nel porto La contumace Venere; E, rotto il fune e il torto Férro, rapir nel pelago Invecchiato nocchier; E per novo periglio Di tempeste, all'arbitrio Darlo del cieco figlio, Esultando con perfido Riso del suo poter. Ecco me di repente, Me stesso per l'undecimo Lustro di già scendente, Sentii vicino a porgere Il piè servo ad amor:

<sup>(</sup>a) Per Cecilia Tron Veneziana, che tvovandosi in Milano nel 1787 volle conoscere ed onorare l'autore con tratti di nobile cortesia.

Ben che gran tempo al saldo Animo in van tentassero Novello eccitar caldo Le lusinghiere giovani Di mia patria splendor. Tu da i lidi sonanti Mandasti, o torbid' Adria, Chi sola de gli amanti Potea tornarmi a i gemiti E al duro sospirar; Donna d'incliti pregi Là fra i togati principi Che di (1) consigli egregi Fanno l'alta Venezia Star libera sul mar. Parve a mirar nel volto E ne le membra Pallade, Quando, l'elmo a sè tolto, Fin sopra il fianco scorrere Si lascia il lungo crin: Se non che a lei dintorno Le volubili grazie Dannosamente adorno Rendeano (2) a i guardi cupidi  $\mathbf{L}'$  almo  $^{(3)}$  aspetto divin. Qual, se parlando, eguale A gigli 4 e rose, il cubito Molle posava? Quale, Se improvviso la candida Mano porgea nel dir?

<sup>(1)</sup> co i (2) Rendean

<sup>(3)</sup> L'alto

E a le (1) nevi del petto,
Chinandosi da i morbidi
Veli non ben costretto,
Fiero dell' alme incendio!
Permetteva fuggir?
In tanto il vago labro,
E di rara facondia
E d'altre insidie fabro,
Gía modulando i lepidi
Detti nel patrio suon.
Che più? Da la vivace
Mente lampi scoppiavano

Di poetica face, Che tali mai non arsero L'amica di Faon (a);

Nè quando al coro intento De le fanciulle Lesbie L'errante vïolento Per le midolle fervide Amoroso velen;

Nè quando lo (2) interrotto
Dal fuggitivo giovane
Piacer cantava, sotto
A la percossa cetera
Palpitandole il sen.

Ahimè! qualc infelice
Giogo era pronto a scendere
Su la incauta cervice,
S' io nel dolce pericolo
Tornava il quarto dì!

<sup>(1)</sup> E al tesoro del petto ,(2) l'interrotto

<sup>(</sup>a) Saffo.

Ma con veloci rote

Me, quantunque mal docile,
Ratto per le remote
Campagne il mio buon Genio
Opportuno rapì;
Tal che in tristi catene
Λ i garzoni ed al popolo
Di giovanili pene
Io canuto spettacolo
Mostrato non sarò.
Ben sì, nudrendo il mio
Pensier di care immagini,
Con soave desio
Intorno all' onde Adriache

Frequente volerò.

## IN MORTE DEL MAESTRO SACCHINI

Te con le rose ancora De la felice gioventù nel volto Vidi e conobbi, ahi tolto Sì presto a noi da la fatal tua ora, O di suoni divini Pur di anzi egregio trovator Sacchini! (a) Maschia beltà fioria Nell'alte membra: da i vivaci lumi Splendido di costumi E di soavi affetti indizio uscía: Il labbro cra potente Dell'animo lusinga e de la mente. All'armonico ingegno Quante volte fe' plauso; e vinta poi Da gli altri pregi tuoi Male al tenero cor pose ritegno Damigella immatura, O matrona di sè troppo secura! Ma perfido o fastoso Te giammai non chiamò tardi pentita; Nè d'improvviso uscita Madre sgridò nè furibondo sposo

<sup>(</sup>a) Antonio Sacchini Napoletano morì in Parigi nel 1787. Egli sì fu egregio compositore di musica, eccellente poi nel maneggio degli affetti e nella grazia.

Te ingenuo, e del procace Rito de tuoi non (1) facile seguace.

Amò de' bei concenti

Empier la tromba sua poscia la Fama.

Tal che d'emula brama

Arser per te le più lodate genti Che Italia chiuda, o l'Alpe

Da noi rimova, o pur l'Erculea Calpe.

E spesso a breve oblio

La da lui declinante in novo impero

Il Britanno severo

America lasciò: tanto il rapio,

Non avveduto a i tristi

Casi. l'arguzia onde i tuoi modi ordisti

O, se la tua dal marc

Arte poi venne a popol più faceto,

Nel teatro inquieto

Tacquer le ardenti musicali gare;

E in te sol uno immoti

Stetter de i cori e dell'(2) orecchio i voti:

Poi che da' tuoi pensieri

Mirabile di suoni ordin si schiuse

Che per l'aria (3) diffuse

Non per anco al mortal noti piaceri,

O se tu amasti vanto

Dare a i mobili plettri, o pure al canto.

<sup>(1)</sup> Rito de tuoi difficile seguace.

<sup>(2)</sup> Stetter de i cori e de le orecchie i voti:

Fra (1) la scenica luce

Ben più superbi strascinaron gli ostri

I prezïosi mostri

Che l'Italo crudele ancor produce;

E le avare sirene

Gravi a l'alme speraro impor catene,

Quando su le sonore

Labbra di lor tuo nobil estro scese;

E novi accenti apprese

De le regali vergini al dolore,

O ne' tragici affanni

Turbò di modulate ire i tiranni.

Ma tu, del non virile

Gregge sprezzando i folli orgogli e l'oro,

Innalzasti il decoro

De la bell'arte tua, spirto gentile,

Di liberi diletti

Sol avido bear gli umani petti.

Nè, se talor converse

La non cieca Fortuna a te il suo viso,

E con lieto sorriso

Fulgido di tesoro il lembo aperse,

Indivisi a gli amici

I doni a te di lei parver felici.

Ahi sperava a le belle

Sue spiagge Italia rivederti al fine,

Coronandoti il crine

Le già cresciute a lei fresche donzelle,

Use di te le lodi

Ascoltar da le madri e i dolci modi!

<sup>(</sup>t) Per

Ed ecco l'atra mano

Alzò colei cui nessun pregio move; E te, cercante nuove Grazie lungo il sonoro ebano in vano,

ODI

Percosse; e di famose

Lagrime oggetto in su la Senna pose.

Nè gioconde pupille

Di cara donna, nè d'amici affetto, Che tante a te nel petto Valean di senso ad eccitar faville, Più desteranno arguto Suono dal cener tuo per sempre muto.

## LA MAGISTRATURA (a)

Se robustezza ed oro
Utili a far eammino il ciel mi desse,
Vedríansi l'orme impresse
De le rote che lievi al par di Coro
Me porterebbon, senza
Giammai posarsi, a la gentil Vicenza:

Onde arguta mi viene

E penetrante al cor voce di donna (b) Che vaga e bella in gonna Dell'altro sesso anco le glorie ottiene, Fra le Muse immortali Con fortunato ardir spiegando l'ali

Con fortunato ardir spiegando l'ali.

E da gli occhi di lei

Oltre lo ingegno mio fatto possente, Rapido da la mente Accesa il desïato inno trarrei, Colui ponendo segno

Che de gli onori tuoi, Vicenza, è degno.

Che dissi? Abbian vigore

Di membra quei che morir denno ignoti; E sordidi nipoti

Spargan d'avi lodati aureo splendore.

Noi delicati e nudi

Di tesor, che nascemmo ai sacri studi,

- (a) Per Cammillo Gritti Pretore di Vicenza nel 1787: essa fu inserita nella Raccolta ivi stampatasi l'anno 1788 in lode del Pretore medesimo, che si era straordinariamente segnalato nel proprio ufficio, e che fatto Senatore fu richiamato avanti la fine del solito quinquennio.
- (b) Elisabelta Caminer Turra, che richiese all'autore questo componimento.

Noi, quale in un momento

Da mosso speglio il suo chiaror traduce Riverberata luce,

Senza fatica in cento parti e in cento, Noi per monti e per piani

L'agile (1) fantasía porta lontani.

Salute a te, salute,

Città, cui da la Berica pendice (a) Scende la copia, altrice De' (2) popoli, coperta di lanute Pelli e di sete bionde,

Cingendo al crin con spiche uve gioconde.

A te d'aere vivace,

A te il ciel di salubri acque fe' dono. Caro tuo pregio sono Leggiadre donne e giovani a cui piace Ad ogni opra gentile L'animo esercitar pronto e sottile.

Il verde (3) piano e il monte,
Onde sì ricca sei, caccian la infame
Necessità che brame
Cova malvage sotto al tetro fronte;
Mentre tu l'arti opponi
All'ozio vil corrompitor de' buoni.

E lungi da feroce
Licenza e in un da servitude abbietta,
Ne vai per la diletta
Strada di libertà dietro a la voce

<sup>(1)</sup> L'audace . . . L'ardita

<sup>(2)</sup> Di

<sup>(3)</sup> fertil

<sup>(</sup>a) I colli Berici, al piè de' quali è situata Vicenza.

Onde te stessa reggi

De' bei costumi tuoi, de le tue leggi:

Leggi che fin da gli anni

Prischi non tolse il domator Romano;

Nè cancellàr con mano

Sanguinolenta i posteri tiranni;

Fin che il Lïone altero

Te amica aggiunse al suo pacato impero.

E quei mutar non gode

Il consueto a te ordin vetusto;

Ma generoso e giusto

Vuol che ne venga vindice e custode

Al varïar de' lustri

Fresco valor de gli ottimati illustri.

Ahi! quale a me di bocca

Fugge parlar che te nel cor percote,

A cui già su le gote

Con le lagrime sparso il duol trabocca,

E par che solo un danno

Cotanti beni tuoi volga in affanno!

Lassa! davanti al tempio

Che sul tuo colle tanti gradi sale (a),

Supplicavi che uguale

A un secol fosse con novello esempio

Il quinquennio sperato (1),

Quando l'inclito Gritti a te fu dato.

<sup>(1)</sup> Il quinquennio beato, Per cui l'inclito . . .

<sup>(</sup>a) La Madonna di Monte Berico, Monastero sopra il colle che domina Vicenza.

Ed eceo, a pena lieto

Sopra l'aureo sentier battea le penne, A fulminarlo venne, Repentino cadendo, alto decreto

Che, quasi al vento foglie,

Ogni speranza tua dissipa e toglie.

E qual dall' anclante

Suo sen divelto (1) innanzi tempo vede Lungi volgere il piede Nova tenera sposa il caro amante Che tromba e gloria avita

Per la patria salute altronde invita:

Così l'eroe tu miri

Da te partirsi, e di te stessa in bando, Vedova afflitta errando, E di querele empiendo e di sospiri

I fori ed i teatri (a)

E le vie già sì belle e i ponti e gli atri

E i templi a le divine

Cure sagrati, che di te sì degni, De' tuoi famosi ingegni Ahimè! l'arte non pose a questo fine, Altro più ben non godi

Che tra gli affanni tuoi cantar sue lodi:

Non (2) già perch'ei non porse

Le mani all'oro, o a le lusinghe il petto; Nè (3) sopra l'equo e il retto

Con l'arbitro voler giammai non sorse;

<sup>(1)</sup> divelta

<sup>(2)</sup> Nè

<sup>(</sup>a) Vicenza è ragguardevole per le tante sue magnifiche fabbriche si pubbliche come private, le quali in gran parte sono architettate da Andrea Palladio.

Nè le fidate a lui

Spada o lanci (1) detorse in danno altrui.

Vile dell'uomo è pregio

Non esser reo. Costui da i chiari apprese

Atavi donde scese,

D'alte glorie a infiammar l'animo egregio, E a gir dovunque in forme

Più insigni (2) de' miglior splendano l'orme.

Chi sì (3) benigno e forte

Di Temide impugnò l'util flagello?

O chi pudor sì bello

Diede all' augusta autorità consorte?

O con sì 4 lene ciglio

Fe' l'imperio di lei parer consiglio?

Davanti (5) a più maturo

Giudizio le civili andar fortune,

O starsene il comune

Censo in maggior frugalità securo

Quando giammai si vide

Ovunque il giusto le sue norme incide? Ei, se il dover lo impose,

Al veder lince, al provveder fu pardo;

Ei del popolo al guardo

Gli arcani altrui, non sè medesmo ascose;

Nè occulto orecchio sciolse,

Ma solenne tra i fasci il vero accolse.

(1) lance

<sup>(2)</sup> Più belle de miglior splendono l'orme. (3) più

<sup>(4)</sup> più

<sup>(5)</sup> Dinanzi

224 ODI

Ei gli audaci repressi

Tenne con l'alma dignità del viso;

Ei con dolce sorriso,

Poi che del grado a sollevar gli oppressi

Tutto il poter consunse,

 $\Lambda$  la giustizia i benefici aggiunse.

E tal suo zelo sparse,

Che grande a i grandi, al cittadino pari, Uom comune a i volgari,

Rettor, giudice, padre a tutti apparse; Destando (1) in tutti, estreme

Cose, amicizia (2) e riverenza insieme.

Ben chiamarsi beata

Può fra povere balze e ghiacci e brume Gente cui (3) sia dal Nume

Simil virtude a preseder mandata. Or qual fu tua ventura,

Città, cui tanto il ciel ride e natura!

Ma balsamo, che tolto

Vien di sotterra e s' (4) apre al chiaro giorno, Subitamente intorno

Con eterea fragranza erra disciolto;

Tal (5) che il senso lo amnira,

E ognun di possederne arde e sospira. Quale (6) stupor, se brama

Del nobil figlio al gran Senato nacque; E repente, fra l'acque

Onde lungi provvede, a sè il richiama?

(1) Conciliando, estrenie

(2) amistade

(3) Gente a cui sia dal nume

Vien di sotterra e collocato al giorno,

E ogni senso lo amnira E all'uopo ognun di possederlo aspira.

(6) Qual fia stupor, se brama

Di tanto senno a i raggi

Voti non sorser (1) mai, altro che saggi.

Non vedi quanta aduna

Ferri e fochi su l'onda e su la terra

Vasto mostro di guerra

Che tre Imperi commette a la Fortuna;

E con terribil faccia

Anco l'altrui securità minaccia?

Or convien che s'affretti,

Cotanto a le superbe ire vicina,

Del mar l'alta Regina

Il (2) suo fianco a munir d'uomini eletti

Ov'ardan le sublimi

Anime di color che opposer primi

Al rio furore esterno

Il valor, la modestia ed i consigli;

E da i miseri esigli

Fecer l'Adria innalzarsi a soglio eterno;

E sonar con preclare

Opre del nome lor la terra e il mare.

Godi, Vicenza mia,

Che il Gritti a fin sì glorïoso or vola;

E il tuo dolor consola,

Mirando qual segnò splendida via Co' brevi esempi suoi

A la virtù di chi verrà da poi.

(1)

D'unire al fianco suo le menti e i petti (2) Ov' ardon le sublimi

#### IL DONO (a)

Queste che il fero (1) Allobrogo (b) Note piene d'affanni Incise col terribile Odiator de' tiranni Pugnale onde Melpomene Lui fra gl'Itali spirti unico armò; Come, oh come a quest' animo Giungon soavi e belle, Or che la stessa Grazia A me di sua man dielle, Dal labbro sorridendomi, E da le luci onde cotanto può! Me per l'urto e per l'impeto De gli affetti tremendi, Me per lo cieco avvolgere De' casi, e per gli orrendi De i gran re precipizii, Ove il coturno camminando va, Segue tua dolce immagine, Amabil donatrice, Grata spirando ambrosia Su la strada infelice;

(a) A Paola Castiglioni pel regalo da lei fatto al Parini delle Tragedie dell'Alfieri.

<sup>(1)</sup> Queste che il vate egregio

<sup>(</sup>b) Piacque all autore di chiamare l'Alfieri Savojardo, benché sia Piemontese da Asti, in grazia della famiglia di Savoja, che comanda in Piemonte.

E in sen nova eccitandomi Mista al terrore acuta voluttà:

O sia che a me la fervida Mente ti mostri, quando In divin modi e in vario Sermon dissimulando, Versi d'ingegno copia

E saper che lo ingegno almo nodrì;

O sia quando spontaneo Lepor tu mesci a i detti, E di gentile aculeo

Altrui pungi e diletti Mal cauto da le insidie

Che de' tuoi vezzi la natura ordi.

Caro dolore e specie
Gradevol di spavento
È mirar finto in tavola
E squallido, e di lento
Sangue rigato il giovane

Che dal crudo cinghiale ucciso fu.

Ma sovra lui se pendere

La madre de gli Amori,

Cingendol con le rosce

Braccia si vede, i cori

Oh quanto allor si sentono

Da giocondo tumulto agitar più!

Certo maggior, ma simile
Fra le torbide scene
Senso in me desta il pingermi
Tue sembianze serene;
E all'atre idee contessere
I bei pregi onde sol sei pari a te

Ben porteranno invidia
A' miei novi piaecri
Quant' altri a scorrer prendano
I volumi severi.
Che far, se amico genio
Sì amabil donatrice a lor non diè?

#### LA GRATITUDINE (a)

Parco di versi tessitor ben fia Che me l'Italia chiami; Ma non sarà che infami Taccia d'ingrato la memoria mia. Vieni, o cetra, al mio seno; E canto illustre al buon Durini sciogli, Cui di fortuna dispettosi orgogli Duro non stringen freno; Sì che il corso non volga ovunque ei sente Non ignobil favilla arder di mente. Me pur dall'ombra de' volgari ingegni Tolse nel suo pensiero; E con benigno impero Collocò repugnante in fra i più degni. Me fatto idolo a lui Guatò la invidia con turbate ciglia; Mentre in tanto splendor gran meraviglia A me medesmo io fui: E sdegnoso pudore il cor mi punse, Che all'alta cortesia stimoli aggiunse.

(a) Per Angelo Maria Durini Cardinale, amico della filosofia e delle belle arti. Giovane, fu Nunzio in Polonia e Legato di Avignone; vi si segnalò per zelo, attività e giustizia, non che per la pubblicazione ed illustrazione di parecchie opere di buoni scrittori. Maturo, allontanossi dalla Corte Romana, e visse privato in Lombardia coltivando le lettere ed i letterati fra gli ameni piaceri della villa fino all'ultima vecchiaja.

230 Solenne offrir d'ambiziose cene. Onde frequente schiera Sazia si parta e altera, Non è il favor di che a bearmi ci viene Mortale, a cui la sorte Cieco diede versar d'enormi censi, Sol di tai fasti celebrar sè pensi, E la turba consorte. Chi sovra l'alta mente il cor sublima, Meglio sè stesso e i sacri ingegni estima Cetra, il dirai; poi che a mostrarsi grato, Fuor che fidar nell'ali De la fama immortali, Non altro mezzo all'impotente è dato. Quei che al fianco de' regi Tanto sparse di luce e tanto accolse, Fin che le chiome de la benda involse Premio di fatti egregi,  $\Lambda$  me, che l'orma umil tra il popol segno. Scender dall'alto suo non ebbe a sdegno. E spesso i Lari miei, novo stupore! Vider l'ostro romano Riverberar nel yano Dell'angusta parete almo fulgore: E di quell'ostro avvolti Vider natía bontà, elemente affetto, Ingenui sensi nel vivace aspetto Alteramente scolti, E quanti alma gentil modi ha più rari, Onde fortuna ad esser grandi impari. Qual nel mio petto ancor siede costante

Di quel di rimembranza, Quando in povera stanza  $\mathbf{L}'$ alta forma di lui m'apparve innante! Sirio feroce ardea:

Ed io, fra l'acque in rustic' urna immerso,

E a le Naiadi belle umil converso,

Oro non già chiedea

Che a me portasser dall'alpestre vena, Ma te, cara Salute, al fin serena.

Ed ecco, i passi a quello dio conforme

Cui finse antico grido Verso il materno lido

Dal Xanto ritornar con splendid' orme,

Ei venne; c al capo mio

Vicin si assise; e da gli ardenti lumi E da i novi spargendo atti e costumi

Sovra i mici mali oblio,

A me di me tali degnò dir cose

Che tenerle fia meglio al vulgo ascose.

Io del rapido tempo in vece a scorno

Custodirò il momento

Ch'ei con nobil portento

Ruppe lo stuol che a lui venía d'intorno;

E solo accorse; e ratto,

Me, nel sublime impaziente cocchio

· Per la negata, ohimè! forza al ginocchio

Male ad ascender atto,

Con la man sopportò, lucidi dardi

Di sacre gemme sparpagliante a i guardi.

Come la Grecia un di gl'incliti figli (a)

Di Tindaro credette

Agili su le vette

De le navi apparir pronti a i perigli;

<sup>(</sup>a) Castore e Polluce.

E di felice raggio Sfavillando il bel crin biondo e le vesti, Curvare i rosei dorsi; e le celesti Porger braccia, coraggio Dando fra l'alte minaccianti spume Al trepido nocchier caro al lor nume: Tale in sembianti ei parve oltra il mortale Uso benigni allora; Onde quell'atto ancora Di giocondo tumulto il cor m'assale, Chè la man ch' io mirai Di anzi guidar l'amata genitrice, Ahi! prima del morir tolta infelice Del sole a i vaghi rai, E tolta dal veder per lei dal ciglio Sparger lagrime illustri il caro figlio: Quella man che gran tempo a lato a i troni, Onde frenato è il mondo, Di consiglio profondo Carte seppe notar propizie a i buoni; Quella che, mentre ei presse De le chiare provincie i sommi seggi, Grate al popol donò salubri leggi; Quella il mio fianco resse, Insigne aprendo a la fastosa etade

Uomo a cui la natura e il ciel diffuse
Voglie nel cor benigne,
Qualor desío lo spigne
L'arti a seguir de le innocenti Muse,
Il germe in lui nativo
Con lo aggiunto vigor molce ed affina,
Pari a nobile fior cui cittadina
Mano in tiepido clivo

Spettacol di modestia e di pietade.

ODI Educa e nutre, e da più ricche foglie Cara copia d'odori all'aria scioglie. Costni, se poi d'intorno a sè conteste D'onori e di fortuna Fulgide pompe aduna, Pregiate allor che a la virtù son veste, Costui de' propri tetti Suo ritroso favor già non circonda; Ma con pubblica luce esce e ridonda Sopra gl'ingegni eletti, Destando ardor per le lodevol' opre Che le genti e l'età di gloria copre. Non va la mente mia lungi smarrita Co i versi lusinghieri; Ma per varj sentieri Dell'inclito Durin l'indole addita; E come falco ordisce Larghi giri nel ciel vôlto a la preda; Tal, ben che vagabondo altri lo creda, Me il mio canto rapisce A dir com'egli a me davanti egregio Uditor tacque; ed al Liceo diè pregio. Quando dall'alto disprezzando i rudi Tempi, a cui tutto è vile Fuor che lucro servile,

Solo de' grandi entrar fu visto; e i midi Scanni repente cinse De' lucidi spiegati ostri sedendo; E al giovane drappel, che a lui sorgendo Di bel pudor si tinse, Lene compagno ad ammirar sè diede; E grande a i detti miei acquistò fede:

234

Onde osai seguitar del miserando

Di Lábdaco nipote (a)

Le terribili note

E il duro fato e i casi atroci e il bando,

Quale all'Attiche genti

Già il finse di colui l'altero carme Che la patria onorò trattando l'arme

E le tibie piagnenti;

E de le regie dal destin converse Sorti, e dell'arte inclito esempio offerse

Simuli quei che più sè stesso ammira

Fuggir l'aura odorosa Che da i labbri di rosa

La bellissima lode a i petti inspira;

Lode figlia del cielo,

Che, mentre a la virtù terge i sudori, E soave origlier spande d'allori

A la fatica e al zelo,

Nuove in alma gentil forze compone;

E gran premio dell'opre al meglio è sprone.

Io non per certo i sensi miei scortese

Di stoico superbo Manto celati serbo,

Se propizia già mai voce a me scese.

Nè asconderò che grata

Ei da le labbra melodía mi porse, Quando facil per me grazia gli scorse

Da me non lusingata;

Poi che tropp' alto al cor voto s'imprime

D'uom che ingeguo e virtudi alzan sublime.

<sup>(</sup>a) Quando il Cardinale visitò la scuola del Parini, questi stava dichiarando l'Edipo Re di Sofocle.

235 ODI

Pur, se lice che intero il ver si scopra, Dirò che più mi piacque Allor che di me tacque, E del prisco cantor fe' plauso all'opra.

Sorser le giovanili

Menti da tanta autorità commosse:

Subita fiamma inusitata scosse

Gli spiriti gentili,

Che con novo stupor dietro a gl'inviti

De la greca beltà corser rapiti.

Onde come il cultor che sopra il grembo

De' lavorati campi Mira con fausti lampi

Stendersi repentino estivo nembo;

E tremolar per molta

Pioggia con fresco mormorio le frondi, E di novi al suo piè verdi giocondi

Rider la biada folta;

Tal io fui lieto, e nel pensier descrissi Belle speranze a la mia Insubria, e dissi:

Vedrò, vedrò da le mal nate fonti

Che di zolfo e d'impura Fiamma e di nebbia oscura

Scendon l'Italia ad infettar da i monti;

Vedrò la gioventude

I labbri torcer disdegnosi e schivi,

E a i limpidi tornar di Grecia rivi

Onde natura schiude

Almo sapor che a sè contrario il folle Secol non gusta, e pur con laudi estolle

Questi è il Genio dell'arti. Il chiaro foco

Onde tuit' arde e splende

Irrequïeto ei stende

Simile all'alto sol di loco in loco

236 001

Il Campidoglio e Roma

Lui ancor biondo il crine ammirar vide I supremi del bello escupi e guide

Che lunga età non doma;

E il concetto fervore e i novi auspici Largo versar di Pallade a gli amici.

Nè già, ben che per rapida le penne

Strada d'onor levasse,

Da sè rimote o basse

Le prime cure onde fu vago ci tenne:

O se con detti armati

D'integra fede e cor di zelo accenso

Osò l'ardua tentar fra muvol denso

Mente de i re scettrati;

O se nel popol poi con miti e pure Man le date spiegò verghe e la scure.

Però che dove o fra le reggie eccelse

Loco all' arti divine

O in umili officine

O in case ignote la fortuna scelse,

Ivi amabil decoro

E saggia meraviglia al merto desta

Venne guidando, e largità modesta,

E de le Grazie il coro

Co' festevoli applansi ora discinti,

Or de' bei nodi de le Muse avvinti.

Anzi, come d'Alcide e di Teséo

Suona che da le vive

Genti a le inferne rive

L'ardente cortesia scender potéo;

Ed ei così la notte

Ruppe dove l'oblio profondo giace;

E al lieto de la fama aere vivace

Tornò le menti dotte;

E l'opre lor, dopo molt'anni e lustri,

Di sue vigilie allo splendor fe' illustri:
Tal che onorato ancor sul mobil etra
Va del suo nome il suono
Dove il chiaro Polono
Dell' arbitro vicino al fren s' arretra;
Dove il regal Parigi
Novi a sè fati oggi prepara, e dove
L' ombra pur anco del gran Tosco move (a)
Che gli antiqui vestigi
Del saper discoperse, e feo la chiusa
Valle sonar di così nobil Musa.
È ver che, quali entro al lor fondo avito
I Fabrizj e i Cammilli

I Fabrizj e i Cammilli
Tornar godean tranquilli,
Pronti sempre del Tebro al sacro invito:
Tal di sè solo ei pago
Lungi dall'aura popolar s' invola;
E mentre il ciel più gloriosa stola
Forse d'ordirgli è vago,
Tra le ville natali e l'aere puro
Da i flutti or sta d'ambizion securo.

Ma i cari studj a lui compagni annosi,

E a i popoli ed all'arti

I beneficj sparti

Son del suo corso splendidi riposi.

Vedi ampliarsi alterno

Di moli aspetto ed orti ed agri ameni, Onde quei che al suo merto accesser beni E il tesoro paterno

<sup>(</sup>a) Francesco Petrarca sommo poeta e filosofo, cui specialmente si dee il risorgimento delle belle arti e della critica erudizione presso i moderni. Quest'ode fu scritta nel 1790, quando la Polonia e la Francia erano agitate dalle politiche novità.

Versa; e dovunque divertir gli piaccia, L'ozio da i campi e l'atra inopia caccia.

Vedi i portici e gli atri ov'ei conduce

Il fervido pensiere, E le di libri altere

Pareti che del vero apron la luce:

O ch'ei di sè maestro

Nell'alto de le cose ami recesso

Gir meditando; o il plettro a lui concesso

Tentar con facil estro;

E in carmi, onde la bella alma si spande,

Soavi all'amistà tesser ghirlande.

Ed ecco il tempio ove, negati altronde, (a)

Qual da novo Elicona

Premj all'ingegno ei dona;

E fiamme acri d'onore altrui diffonde.

Ecco ne' segni sculti

Quei che del nome lor la patria ornaro,

Onde sol generoso erge all'avaro

Oblio nobili insulti;

E quelle glorie a la città rivela

Ch'ella a sè stessa ingiuriosa cela.

Dove, o cetra? Non più. Rari i discreti Sono; e la turba è densa

Che già derider pensa

I facili del labbro a uscir segreti.

Di lui questa all'orecchio

Parte de' sensi mici salgane occulta,

Sì che del cor, che al beneficio esulta,

Troppo limpido specchio

<sup>(</sup>a) Il Cardinale aveva raccolto in una magnifica sala i busti de' grandi uomini Italiani, e fra gli altri, di alcuni viventi Lombardi, siccome del Parini, dell'Agnesi, e simili.

Non sia che fiato invidioso appanni,
Che me di vanti e lui d'error condanni.
Lungi, o profani. Io d'importuna lode
Vile mai non apersi
Cambio; nè in blandi versi
Al giudizio volgar so tesser frode.
Oro nè gemme vani
Sono al mio canto: e dove splenda il merto,
Là di fiore immortal ponendo serto
Vo con libere mani:
Nè me stesso nè altrui allor lusingo
Che poetica luce al vero io cingo.

## IL MESSAGGIO (a)

Quando novelle a chiedere Manda l'inclita Nice Del piè che me costringere Suole al letto infelice, Sento repente l'intimo Petto agitarsi del bel nome al suon. Rapido il sangue fluttua Ne le mie vene: invade Acre calor le trepide Fibre, m' arrosso: cade La voce; ed al rispondere Util pensiero in van cerco e sermon. Ride, cred'io, partendosi Il messo. È allor soletto Tutta vegg'io, con l'animo Pien di novo diletto, Tutta di lei la (1) immagine Dentro a la calda fantasía venir. Ed ecco, ed ecco sorgere Le delicate form**e** Sovra il bel fianco, e mobili Scender con lucid'orme, Che mal può la dovizia Dell'ondeggiante al piè veste coprir.

# (1) l'immagine

<sup>(</sup>a) Per l'inclita Nice, ossia Maria contessa di Castelbarco.

Ecco spiegarsi e l'omero E le braccia orgogliose Cui di rugiada nudrono Freschi ligustri e rose, E il bruno sottilissimo Crine che sovra lor volando va: E quasi molle cumulo Crescer di neve alpina La man, che ne le floride Dita lieve declina, Cara de' (1) baci invidia, Che riverenza contener poi sa. Ben puoi (2) tu, novo illepido Sceso tra noi costume, Che vano ami dell'avide Luci render l'acume, Altre involar delizie, Immenso intorno a lor volgendo vel: Ma non celar la grazia

Nè il vezzo che circonda Il volto affatto simile A quel de la gioconda Ebe che nobil premio Al magnanimo Alcide è data in ciel:

di
 Ben puoi, ben puoi tu, rigido
 Di bel pudor costume...
 Ben può, ben può sollecito
 D'almo pudor costume,
 Che vano ania dell'avide

PARINI, Vol. I.

ODI

Nè il guardo che dissimula Quanto in altrui prevale; E vôlto poi con subito Impeto i cori assale, Qual Parto sagittario

Che più certi fuggendo i colpi ottien:

Nè i labbri or dolce tumidi,

Or dolce in sè ristretti, A cui gelosi temono

Gli Amori pargoletti Non omai tutto a suggere

Doni Venere madre il suo bel sen:

I labbri onde il sorridere

Gratissimo balena, Onde l'eletto e nitido Parlar che l'alme affrena Cade, come di limpide

Acque lungo il pendio lene (1) rumor,

Seco portando e i fulgidi Sensi ora lieti or gravi,

E i genïali studii, E i costumi soavi, Onde salir può nobile

Chi ben d'ampia fortuna usa il favor.

Ahi! la vivace immagine
Tanto pareggia il vero;
Che, del piè leso immemore;
L'opra del mio pensiero
Seguir già tento; e l'aria
Con la delusa man cercando vo.

Sciocco vulgo, a che mormori?
A che su per le infeste
Dita ridendo noveri
Quante volte il celeste
A visitare arïete
Dopo il natal mio dì Febo tornò?

A me disse il mio Genio
Allor ch'io nacqui: L'oro
Non fia che te solleciti,
Nè l'inane decoro
De' titoli, nè il perfido
Desío di superare altri in poter.

Ma di natura i liberi
Doni ed affetti, e il grato
De la beltà spettacolo
Te renderan beato,
Te di vagare indocile
Per lungo di speranze arduo sentier.

Inclita Nice, il secolo
Che di te s'orna e splende
Arde già gli assi; l'ultimo
Lustro già tocca, e scende
Ad incontrar le tenebre
Onde una volta giovinetto (1) uscì.

E già vicine a i limiti
Del tempo i piedi e l'ali
Provan (2) tra lor le vergini
Ore che a noi mortali
Già di guidar sospirano (3)
Del secol, che matura, il primo dì.

(1) pargoletto

(2) Esercitan le vergini

<sup>(3)</sup> Già di guidar s'apprestano

Ei te vedrà nel nascere Fresca e leggiadra ancora Pur di recenti grazie Gareggiar con l'aurora; E di mirarti cupido

De' tuoi begli anni farà lento il vol.

Ma io, forse già polvere Che senso altro non serba Fuor che di te, giacendomi Fra le pie zolle e l'erba, Attenderò chi dicami:

Vale, passando, e ti sia lieve il suol.

Deh! alcun che té nell'aureo Cocchio trascorrer veggia, Su la via che fra gli alberi Suburbana verdeggia, Faccia a me intorno l'aëre Modulato del tuo nome volar.

Colpito allor da brivido Religioso il core Fermerà il passo, e attonito Udrà del tuo cantore Le commosse reliquie Sotto la terra argute sibilar.

# SUL VESTIRE ALLA GHIGLIOTINA

Per che al bel petto e all'omero Con subita vicenda, Per che, mia Silvia ingenua, (a) Togli l'Indica benda Che intorno al petto e all'omero, Anzi a la gola e al mento Sorgea pur or, qual tumida Vela nel mare al vento? Forse spirar di zefiro Senti la tiepid' ôra? Ma nel giocondo ariete Non venne il sole ancora. Ecco di neve insolita Bianco l'ispido verno Par che, sebben decrepito, Voglia serbarsi eterno. M'inganno? O il docil animo Già de' feminei riti Cede al potente imperio; E l'altre belle imiti? Qual nome o il caso o il genio Al novo culto impose, Che sì dannosa copia Svela di gigli e rose?

 <sup>(</sup>a) Quest'ode, indirizzata a Silvia, nome immaginario, fu scritta nell' inverno del 1795.

Che fia? Tu arrossi? E dubia, Col guardo al suol dimesso, Non so qual detto mormori Mal da le labbra espresso? Parla. Ma intesi. Oh barbaro! Oh nato da le dure Selci chiunque togliere Da scellerata scure Osò quel nome, infamia Del secolo spietato;  ${f E}$  diè funesti augurii Al femminile ornato; E con le truci Eumenidi Le care Grazie avvinse; E di crudele immagine La tua bellezza tinse! Lascia, mia Silvia ingenua,  ${f L}$ ascia cotanto orrore All'altre belle, stupide E di mente e di core. Ahi! da lontana origine. Che occultamente noce, Anco la molle giovane Può divenir ferocc. Sai de le donne esimie Onde sì chiara ottenne Gloria l'antico Tevere, Silvia, sai tu che avvenne; Poi che la spola e il Frigio Ago e gli studj cari

Mal si recaro a tedio, E i pudibondi Lari;

E con baldanza improvvida, Contro a gli esempi primi, Ad ammirar convennero I saltatori e i mimi? Pria tolleraron facili I nomi di Teréo E de la maga Colchica E del nefario Atréo. Ambito poi spettacolo A i loro immoti cigli Fur ne le orrende favole I trucidati figli. Quindi, perversa l'indole, E fatto il cor più fiero, Dal finto duol, già sazie, Corser sfrenate al vero. E là dove di Libia Le belve in guerra oscena Empiean d'urla e di fremito E di sangue l'arena, Potè all'alte patrizie, Come a la plebe oscura Giocoso dar solletico La soffrente natura. Che più? Baccanti (1) e cupide D'abbominando aspetto, Sol dall'uman pericolo

Acuto ebber diletto;

<sup>(1)</sup> Che più? Perverse e cupide Di più nefando aspetto, . . . Di più ferale aspetto,

E da i gradi e da i circoli, Co' moti e con le voci, Di già maschili, applausero

A i duellanti atroci:

Creando a sè delizia

E de le membra sparte,

E de gli estremi aneliti, E del morir con arte.

Copri, mia Silvia ingenua, Copri le luci; ed odi Come tutti passarono Licenzïose i modi.

Il gladiator, terribile
Nel guardo e nel sembiante,
Spesso fra i chiusi talami
Fu ricercato amante.

Così, poi che da gli animi Ogni pudor disciolse, Vigor da la libidine La crudeltà raccolse.

Indi a i veleni taciti
Si preparò la mano;
Indi le madri ardirono
Di concepire in vano.

Tal da lene principio In fatali rovine Cadde il (1) valor, la gloria De le donne Latine. ODI

Fuggi (1), mia Silvia ingenua, Quel nome e quelle forme Che petulante indizio Son di misfatto enorme. Non oblïar le origini De la licenza antica. Pensaci; e serba il titolo D'umana e di pudica.

(1) Togli,

# ALLA MUSA (a)

Te il mercadante, che con ciglio asciutto Fugge i figli e la moglie ovunque il chiama Dura avarizia nel remoto flutto,

Musa, non ama.

Nè quei cui l'alma ambizïosa rode Fulgida cura onde salir più agogna; E la molto fra il di temuta frode Torbido sogna.

Nè giovane che pari a tauro irrompa Ove a la cieca più Venere piace; Nè donna che d'amanti osi gran pompa Spiegar procace.

Sai tu, vergine Dea, chi la parola Modulata da te gusta od imita; Onde ingenuo piacer sgorga e consola L'umana vita?

Colui cui diede il ciel placido senso E puri affetti e semplice costume; Che di sè pago e dell'avito censo

Più non presume; Che spesso al faticoso ozio de' Grandi, E all'urbano clamor s'invola, e vive Ove spande natura influssi blandi

O in colli o in rive;

E in stuol d'amici numerato e casto ; Tra parco e delicato al desco asside ; E la splendida turba e il vano fasto Lieto deride:

<sup>(</sup>a) Per Febo D'Adda caro alle Muse ed a tutti i buoni: ode scritta nel 1795.

**2**51 ODI

Che a i buoni, ovunque sia, dona favore; E cerca il vero; e il bello ama innocente; E passa l'età sua tranquilla, il core

Sano e la mente.

Dunque per che quella sì grata un giorno Del Giovin, cui diè nome il Dio di Delo, Cetra si tace; e le fa lenta intorno Polvere velo?

Ben mi sovvien quando, modesto il ciglio, Ei già scendendo a me giudice fea Me de' suoi carmi; e a me chiedea consiglio: E lode avea.

Ma or non più. Chi sa? Simile a rosa Tutta fresca e vermiglia al sol che nasce, Tutto forse di lui l'eletta Sposa L'animo pasce.

E di bellezza, di virtù, di raro Amor, di grazie, di pudor natío L'occupa sì, ch'ei cede ogni già caro Studio all'oblio.

Musa, mentr'ella il vago crine annoda, A lei t'appressa; e con vezzoso dito A lei premi l'orecchio; e dille; e t'oda Anco il marito:

Giovinetta crudel, per che mi togli Tutto il mio D'Adda, e di mie cure il pregio, E la speme concetta, e i dolci orgogli D'alunno egregio?

Costui di me, de' geni miei si accese Pria che di te. Codeste forme infanti Erano ancor, quando vaghezza il prese De' nostri canti.

Ei t'era ignoto ancor quando a me piacque. Io di mia man per l'ombra, e per la lieve Aura de' lauri l'avvïai vêr l'acque

- Che al par d**i nev**e

Bianche le spume scaturir dall'alto
Fece Aganippe il bel destrier che ha l'ale:
Onde chi beve io tra i celesti esalto
E fo immortale.

Io con le nostre il volsi arti divine
Al decente, al gentile, al raro, al bello:
Fin che tu stessa gli apparisti al fine
Caro modello.

E se nobil per lui fiamma fu desta Nel tuo petto non conscio; e s'ei nodría Nobil fiamma per te, sol opra è questa Del ciclo e mia.

Ecco già l'ale il nono mese or scioglie
Da che sua fosti, e già, deh! ti sia salvo,
Te chiaramente in fra le madri accoglie
Il giovin alvo.

Lascia che a me solo un momento ei torni; E novo entro al tuo cor sorgere (1) affetto, E novo sentirai da i versi adorni Piover diletto.

Però ch' io stessa, il gomito posando Di tua seggiola al dorso, a lui col suono De la soave andrò tibia spirando Facile tono:

Onde rapito ci canterà che sposo
Già felice il rendesti, e amante amato;
E tosto il renderai dal grembo ascoso
Padre beato.

(1) destarsi

оы 253

Scenderà in tanto dall' eterea mole Giuno che i preghi (1) de le incinte ascolta. E vergin io de la Memoria prole Nel velo avvolta

Uscirò co' bei carmi; e andrò gentile
Dono a farne al Parini, Italo cigno,
Che a i buoni amico alto disdegna il vile
Volgo maligno.

(1) Giuno che i voti de le incinte ascolta. Ed io che son de la Memoria prole

.

1



## LA PRIMAVERA

La vaga (1) Primavera Ecco che a noi sen viene; E sparge le serene Aure di molli odori. L'erbe (2) novelle e i fiori Ornano il colle e il prato. Torna a veder l'amato Nido la rondinella. E torna (3) la sorella Di lei a i pianti gravi; E tornano a i soavi Baci le tortorelle. Escon le pecorelle Del lor soggiorno odioso, E cercan l'odoroso Timo di balza in balza. La pastorella scalza Ne vien/con esse a paro; Ne vien cantando il caro

(1) La bella Primavera
Verso di noi ritorna
D'erbe e di fiori adorna
A rinnovar gli amori.
(2) De' vaghi suoi colori

Si veste il colle e il prato:

Nome del suo pastore.

(3) E la di lei sorella Torna a' suoi pianti gravi:

Ed ei, seguendo Amore,
Volge ove il canto sente;
E coglie la innocente
Ninfa sul fresco rio.
Oggi del suo desio
Amore infiamma il mondo:
Amore il suo giocondo
Senso a le cose inspira.
Sola il dolor non mira
Clori del suo fedele;
E sol quella crudele

Anima non sospira.

# LE NOZZE

È pur dolce in su i begli anni De la calda età novella Lo sposar vaga donzella Che d'amor già ne ferì. In quel giorno i primi affanni Ci ritornano al pensiere: E maggior nasce il piacere Da la pena che fuggì. Quando il sole in mar declina Palpitare il cor si sente: Gran tumulto è ne la mente; Gran desío ne gli occhi appar. Quando sorge la mattina A destar l'aura amorosa, Il bel volto de la sposa Si comincia a vagheggiar (1), Bel vederla in su le piume Riposarsi al nostro fianco, L'un de' bracci nudo e bianco Distendendo in sul guancial: E il bel crine oltra (2) il costume Scorrer libero e negletto; E velarle il giovin petto Che (3) va e viene all' onda egual!

(1) contemplar.

<sup>(2)</sup> (3) Ch'or discende, or alto sal!

Bel veder de le due gote Sul vivissimo colore Splender limpido madore Onde il sonno le spruzzò!

Come rose ancora ignote, Sovra cui minuta cada La freschissima rugiada Che l'aurora distillò.

Bel vederla all'improvviso
I bei lumi aprire al giorno;
E cercar lo sposo intorno,
Di trovarlo incerta ancor:

E poi schiudere il sorriso E le molli parolette Fra le grazie ingenue e schiette De la brama e del pudor!

O Garzone, amabil (1) figlio Di famosi e grandi eroi, Sul fiorir de gli anni tuoi Questa sorte a te verrà.

Tu domane aprendo il ciglio Mirerai fra i lieti lari Un <sup>(2)</sup> tesor che non ha pari E di grazia e di beltà.

Ma oimè come fugace
Se ne va l'età più fresca,
E con lei quel che ne adesca
Fior sì tenero e gentil!

(1) nobi

<sup>(2)</sup> Nell'amata Montanari Gran tesoro di beltà,

Come presto a quel che piace
L'uso toglie il pregio e il vanto;
E dileguasi l'incanto
De la voglia giovanil!
Te beato (1) in fra gli amanti
Che vedrai fra i lieti lari
Un tesor che non ha pari
Di bellezza e di virtù!
La virtù guida (2) costanti
A la tomba i casti amori,
Poi che il tempo invola i fiori
De la cara gioventù.

(1) Te garzone avventurato Che vedrai fra' lieti lari Nell'amata Montanari Gran tesoro di virtù!

(2) La virtù conduce a lato De la tomba i casti amori,

# IL BRINDISI

Volano i giorni rapidi Del caro viver mio: E giunta in sul pendío Precipita l'età. Le belle, oimè! (1) che al fingere Han lingua così presta, Sol mi ripeton questa Ingrata verità. Con quelle occhiate mutole, Con quel contegno avaro Mi dicono assai chiaro: Noi non siam più per te. E fuggono e folleggiano Tra (2) gioventù vivace; E rendonvi (3) loquace L'occhio, la mano, il piè. Che far? Degg'io di lagrime Bagnar per questo il ciglio? Ah no; miglior consiglio È di godere ancor. Se già di mirti teneri Colsi mia parte in Gnido, Lasciamo che a quel lido Vada con @ altri Amor.

<sup>(1)</sup> Le helle, oh dio! che mentono . . . Le helle, oimé! che mentono Con lingua così presta

<sup>(2)</sup> Con

<sup>(3)</sup> E rendono loquace L'occhio, la mano e il piè.

<sup>(4)</sup> Vada con gli altri Δmor.

Volgan le spalle candide, Volgano a me le belle: Ogni piacer con elle Non se ne parte al fin. A Bacco, (1) all' Amicizia Sacro i venturi giorni. Cadano i mirti, e s'orni D'ellera il misto crin.

Che fai su questa cetera, Corda che amor sonasti? Male (2) al tenor contrasti Del novo mio piacer.

Or di cantar dilettami Tra' miei giocondi amici, Augurj a lor felici Versando dal bicchier.

Fugge la (3) instabil Venere Con la stagion de' fiori; Ma tu Liéo ristori (4) Quando il dicembre uscì.

Amor con l'età fervida Convien che si dilegue; Ma <sup>(5)</sup> l'Amistà ne segue Fino all'estremo dì.

(1) A Bacco e all'Amicizia

(3) l'instabil

(4) E tu . . . Ma tu Liéo dimori Fin che dicembre usci.

(5) E l'Amistà ne segue Fino agli estremi di.

<sup>(2)</sup> Per che al tenor contrasti Del novo mio piacer?

Le belle, ch' (1) or s'involano Schife da noi lontano, Verranci allor (2) pian piano Lor brindisi ad offrir. E noi compagni amabili Che far con esse allora? Seco un bicchiere ancora Bevere e poi morir.

(1) Le belle che s'involano
(2) Verranci a mano a mano

## LA INDIFFERENZA

Offeso un giorno Amore Da un mal accorto amante Giurò a la madre innante Che avría dell'offensore Dato un esempio eterno; Indi scese all'inferno. Olà monarca immite Del tenebroso Dite, Se di teneri affetti E d'ignoti diletti Ti fui largo una volta, Oggi tu pur m'ascolta. Fra le crudeli pene Che la tua chiostra tiene, Qual cagiona più pianti A i delicati amanti? Qual è che più li coce, E qual è la più atroce? Or quella a me concedi Per punire un mortale. Amor, ciò che tu chiedi Si faccia nel mio regno, Disse il prence infernale, E con la man diè segno. Ecco per l'ombre oscure Tosto venir le cure A cruciar destinate L'anime innamorate. V'è il rigore indiscreto, V'è il capriccio inquieto, Lo sdegno minacciante, Lo scherno umiliante, La dubbiosa incostanza, L'ansiosa lontananza, Il rifiuto ostinato, Il bando disperato. Sull'adunata schiera Incerto Amor pendea; E fra la barba nera Plutone sorridea; E così gli dicea: Ben abile tu sei, Domator de gli Dei, A scegliere i piaceri Più graditi a i viventi; Ma non sai fra i tormenti Conoscere i più fieri. Non vedi, fra i tormenti Che la mia chiostra tiene, Con tranquilla apparenza La fredda indifferenza? Quella è il maggior cimento De gli animi costanti; Quella è il peggior tormento De i delicati amanti. Ahimè! l'irato Dio Prese quel mostro rio, E con mano sdegnata Ad abitar lo pose Ne le luci vezzose De la fanciulla amata. Lo sventurato amante Sofferto avria costante Il rigore indiscreto,

Il capriccio inquïeto,
Lo sdegno minacciante,
Lo scherno umiliante,
La dubbiosa incostanza,
L'ansiosa lontananza,
Il rifiuto ostinato,
Il bando disperato;
Ma non potè soffrire
La tranquilla apparenza;
E lo fece morire
La fredda indifferenza.

# IL PARAFOCO

Stava un giorno Citerea Di Vulcano a la fucina: Nè difender si sapea (1) Da la fiamma a lei vicina; Nè salvar le fresche rose De le gote sue vezzose. Opponeva or destra or manca Al gran foco ivi raccolto; Ma la man picciola e bianca Vano scudo era al bel volto: Chè feriva e volto e mano La gran vampa di Vulcano. De la Dea vide i tormenti; A pietade Amor si mosse; E dell'ali rinascenti Una subito strapposse; Poi con atto dolce e caro: Ecco, disse (2), il tuo riparo. Serenò Venere (3) il ciglio; E il celeste almo sorriso Rivolgendo al caro figlio Abbassossi, e il baciò in viso; Poi fe' schermo al gran calore Con quell'ala dell'Amore.

(1) (2) potca

(3) Serenò la Diva il ciglio;

Ecco, ci disse, il tuo riparo.

Ma la Dea sagace apprese, Riparando il foco ardente, Di quel vago (1) e novo arnese Ad usar più dolcemente: Onde rise il Nume armato Che le stava all'altro lato, Ella i guardi a lui volgeva, All'orecchio gli parlava, E il bel volto nascondeva Dal marito che guardava, E così sfogava il core Sotto all'ala dell'Amore. Spesso ancor si ricopría La metà de le pupille; E più forte l' (2) assalía Condensando (3) le faville Che ferien con più rigore Sotto all' ala dell' Amore. Or dal 4 sommo de' bei labri Accennava i molli baci: Ora uscien de' bei cinabri Sospiretti o (5) ghigni audaci; Or nasceva un bel rossore Sotto all'ala dell'Amore.

(1) Di quel novo e vago arneso

(2) ... lo assalía(3) Addensando

(4) col

Tale (1) in tanto che Vulcano
Fabbricava arme a gli Dei
Citerea (2) così pian piano
Accresceva i suoi trofei
Sopra il Nume vincitore
Sotto all'ala dell'Amore.
Belle mie, voi m'intendete:
Dell'Amor l'ala son io.
Come Venere potete
E (3) spiegar più d'un desío
E temprar l'occulto ardore
Sotto all'ala dell'Amore.

(1) Tal fra tanto che Vulcano

(2) L'alma Dea così pian piano

(3) Appagar più d'un desio E temprare il troppo ardore . . . Eccitar più d'un desio E sfogar l'occulto ardore

Ho gusto ancor di vivere In compagnía ridente Che scherzi follemente In compagnía d'Amor. Olà, fanciulle tenere, Sedetevi al mio fianco: È ver che il crine ho bianco, Ma non ho vecchio il cor. Vedete? Ecco la cetera Del vecchio Anacreonte: Io ne fo scudo all'onte De la fugace età. Ei me la diè, dicendomi: Tienti quest'arme a lato; Nè paventar del fato Che incontro ti verrà. Qui dell'amabil Venere Son le colombe avvezze A tesser le carezze Col rostro porporin; E se talor mi picchiano O il crine o il sen per gioco, Tosto di giovin foco Crepita il seno e il crin.



# SONETTI



# SONETTO 1.

## PER RISCATTO DI SCIIIAVI INSUBRI (a)

Queste incallite man, queste carni arse D'Africa al sol, questi piè rosi e stanchi Di servil ferro, questi ignudi fianchi Donde sangue e sudor largo si sparse,

Toccano al fin la patria terra; apparse Sovr'essi un raggio di pietade, e franchi Mostransi a i figli, a le consorti, a i bianchi Padri che ogni lor duol senton calmarse.

O cara patria! o care leggi! o sacri Riti! Noi vi piangemmo alle Meschite Empie d'intorno, e a i barbari lavacri.

Salvate voi queste cadenti vite, E questi spirti estenuati e macri Col sangue del divino agno nodrite.

(a) In quest' occasione celebrossi una gran festa religiosa in Milano.

# II.

# MALÍ CAGIONATI ALL' EUROPA DALLE CONQUISTE

Ecco la reggia, ecco de' prischi Incassi
Le tombe insanguinate, ecco le genti
Di tre parti dell'orbe intorno a i massi
Ancor di scellerato oro lucenti.

Tu, America, piagnendo, gl'innocenti Occhi sull'arco tuo spezzato abbassi; Tu sudi, Affrica serva; e co i tormenti Sopr'ambe minacciando Europa stassi.

Ma la vostra tiranna ecco attraversa Il mar con sue rapine; ed ecco io veggio Vostri demóni da le triste prore

Discender seco; ed ecco in sen si versa Col rapito venen rabbia e furore E guerra e morte. Or qual di voi sta peggio?

## III.

## PER S. GIROLAMO MIANI

O Povertà, che dal natío soggiorno
Fai le dolenti turbe errar lontane,
E per somma dell'uomo ingiuria e scorno
Le costringi affamate a cercar pane;

Quante volte al Mïan (a) farai ritorno Non udrai chiuder porta o latrar cane, Sien pur le vesti che tu hai d'intorno E le parole tue diverse e strane:

Ma con pronto soccorso a le tue brame Egli offrirà la sua povera mensa, E vorrà parte aver ne la tua fame:

Però che tutti con affetto eguale Sa gli uomini abbracciar quell'alma immensa; E fa suo cittadino ogni mortale.

(a) Si è questi il fondatore de' Chierici Somaschi, il padre degli orfuni ed il verace amico della umanità.

## IV.

## PER L'ENTRATA DI GIUSEPPE II IMPERADORE A ROMA

Quando il Nume (a) improvviso al suol Latino, Benchè celando i rai, sentir (1) si feo, Scosse Roma i gran fianchi, e il cor s'empieo Di speme, e volse in mente altro destino.

Mugghiò l'urna del Tebro, e al mar vicino Più minaccioso (2) il suo fragor cadeo: Balzaro i sette colli; e dal Tarpeo Vibraron l'aste lor Marte e Quirino.

Ma la Superstizion col cieco morso Frenò gl'impeti arditi a Roma in petto; E grave le pesò sul senil dorso.

Quella infelice ripiombò nel (3) letto Di sue vergogne, e disperò soccorso; E il momento miglior sparve negletto.

- (1) veder
- (2) royinoso
- (3) sul

<sup>(</sup>a) La improvvisa venuta in Roma dell'Imperador Giuseppe II nel 1769 fu segnalata da movimenti ed acclamazioni straordinarie del popolo.

# $\mathbf{V}$ .

# FELICITÀ DELL' INNOCENZA

- Sì, fuggi pur le glebe e il vomer duro Ch'io ti die' in pena dell'antico fallo: Credi però dell'oro (1) ergerti un vallo Ove tra gli ozj tuoi viver securo?
- Tristo! non sai ch' (2) io 'l mio furor maturo, Ma non l'obblio giammai? che piedestallo Mal fermo ha la tua sorte? e che in van dallo Stento t'invola impenetrabil muro?
- Dio così parla; e ratto move a danno De' possenti le cure atre, e quel crudo Lanïator de gli uman petti affanno.
- Bella Innocenza in tanto il braccio ignudo Sul vomer posa; e fra sè dice: ond hanno Tal dolcezza le stille auree ch'io sudo?
  - (1) Credi però dell'or formarti un vallo
  - (2) Tristo! non sai che il mio furor maturo,

## VI.

## DI SÈ STESSO

Quell'io che già con lungo amaro carme Amor derisi e il suo regno potente; E tutta osai chiamar l'Itala gente Col mio riso maligno ad ascoltarme;

Or sento anch'io sotto a le indomit'arme Tra la folla del popolo imminente Dietro a le rote del gran carro lente Dall' offeso tiranno strascinarme.

Ognun per osservar l'infame multa Preme, urta e grida al suo propinquo: è quei; E il beffator comun beffa ed insulta.

Io scornato abbassando gli occhi rei Seguo il mio fato; e il fier nemico esulta. Imparate a deridere gli Dei.

# VII.

### PER LA MACCHINA AEROSTATICA

- Ecco del mondo e meraviglia e gioco, Farmi grande in un punto e lieve io sento; E col fumo nel grembo e al piede il foco Salgo per l'aria e mi confido al vento.
- E mentre aprir novo cammino io tento All'uom cui l'onda e cui la terra è poco, Fra i ciechi moti e l'ancor dubbio evento Alto gridando la Natura invoco:
- O madre de le cose! Arbitrio prenda L'uomo per me di questo (1) aereo regno, Se ciò fia mai che più beato il renda.
- Ma se nocer poi dee, l'audace ingegno Perda l'opra e i consigli; e fa ch'io splenda D'una (2) stolta impotenza eterno segno.
  - (1) ... quest' aereo regno,(2) Sol di stolta . . .

# VIII.

### PER GIUSEPPE II IMPERADORE

Scorre Cesare (a) il mondo, e tutto ei splende Sol d'egregia virtude, é il fasto sdegna; E fra (1) i popoli avvolto il vero apprende, E dall'alto de i (2) trom il giusto insegna.

Indi (3) a stranio poter limiti segna; Qui de le genti la ragion difende; E all' oppresso mortal da forza indegna Or la mente or il piè liberi rende.

Toglie alla frode e all'ignoranza il velo; Fonda l'util comune; e ovunque ei giri, Veglia, suda, contende, arde di zelo;

E fa che il mondo in lui rinati ammiri Quei che la prisca età pose nel cielo Teseo, Alcide, Giason, Bacco ed Osiri.

<sup>(1)</sup> tra (2) de'

<sup>(3)</sup> Ivi

<sup>(</sup>a) Alla sua cenuta in Milano nel 1781

283

# IX.

### PER LO STESSO

Teseo, Osiri, Giason, Bacco ed Alcide Scorrer la terra e il mar anime ardenti, E portar guerra a gli uomini nocenti, E al debole apprestar le braccia fide;

E poner leggi e condur l'arti e guide Far de la copia il suolo e l'onda e i venti; E offrir sè stessi a (1) stabilir le genti La prisca età meravigliando vide.

Ben de' lor fatti la beltà decora Contaminò finger profano e stolto Onde il vulgo s'inganna e il vero ignora:

Ma chi dotto all'età scoprir sa il volto, In quelli eroi mille virtudi onora Che poi Cesare solo ha in sè raccolto.

(t) e

# $\mathbf{X}$ .

### A VITTORIO ALFIERI

Tanta già di coturni, altero ingegno, Sovra (1) l'Italo Pindo orma tu stampi, Che andrai, se te non vince o lode o sdegno, Lungi dell'arte a spazïar fra i campi.

Come dal cupo ove gli affetti han regno Trai del vero e del grande accesi lampi; E<sup>(2)</sup>le poste a' tuoi colpi anime segno Pien d'inusato ardir scuoti ed avvampi!

Per che dell'estro (3) a i generosi passi Fan ceppo i carmi? E dove il pensier tuona Non risponde la voce amica e franca?

Osa, contendi; e di tua man vedrassi Cinger l'Italia omai quella corona Che al suo crin glorïoso unica manca.

(1) Sopra . . . Su l'Italico Pindo orma tu stampi,

(2) Come felice poi li guidi al segno Quando il terrore o la pietade accampi!

(3) Perchè del genio tuo sublime a i passi Ostano i carmi; e dove il pensier tuona La voce non risponde amica e franca?

# XI.

#### PER MARIA BEATRICE DA ESTE

ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA (a)

Ardono (1), il giuro, al tuo divino aspetto, Alma sposa di Giove, anco i mortali: Tai da le bianche braccia e dal bel petto E da i grandi occhi tuoi partono strali:

E ben farsi oserien a i numi eguali Fuor (2) dimostrando il lor celato affetto, Se al fervido desire il volo e l'ali Non troncasser la tema ed il rispetto.

Issïon, che nel (3) cor la vïolenta Fiamma non seppe contenere, or giace Sopra la rota, e i voti altrui spaventa.

Ma se il caso 4 di lui frena ogni audace, Non è però che i pregi tuoi non senta Più d'un' alma gentil che adora e tace.

- (1) Ardono, il eredi, al tuo divino aspetto . . . Scende il poter del tuo divino aspetto, Alma sposa di Giove, anche a i mortali; Tal dall'eburnee braccia e dal bel petto E da' begli occhi tuoi parton gli strali:
- (2) Manifestando il mal celato affetto, Se a' fervidi lor voti il volo e l'ali Non tarpasse la tema ed il rispetto.
- (3) Issïon, che del cor la violenta Fiamma non seppe trattenere, or giace (i) Ma se il suo caso affrena ogn' alma audace,
- (a) Ella scherzando disse che tutte le donne, toltane lei, aveano l'amante.

# XII.

### PER MONACA

Quanti celibi e quanti al mar consegna La cupidigia de' mortali! Quanti Ne spinge in guerra all'altrui danno e a i pianti Crudele ambizion quando si sdegna!

Quanti ne le città la turpe insegna Seguon d'ozio inimico a i nodi santi! E tu, perversa età, quei lodi e vanti; E noi sol gravi di calunnia indegna?

Noi poche Verginelle a cui la face Di caritade accende il divin lume, E penitenza e solitudin piace?

Noi che supplici ognor davanti al Nume Sul popolo invochiam dovizia e pace, E custode a le leggi aureo costume?

# XIII.

### PER NOZZE (v)

- Fingi un'ara, o Pittor. Viva e festosa Fiamma sopra di lei s'innalzi e strida: E l'un dell'altro degni e Sposo e Sposa Qui congiungan le palme, e il Genio arrida.
- Sorga Imeneo tra loro; e giglio e rosa Cinga loro a le chiome. Amor si assida Su la faretra (1) dove l'arco ei posa; E i bei nomi col dardo all'ara incida.
- Due belle Madri alfin, colme di pura Gioia, stringansi a gara il petto anclo, Benedicendo lor passata cura.
- E non venal Cantor sciolga suo zelo
  A lieti annunci (2) per l'età ventura:
  E tuoni a manca in testimonio il Cielo.
  - (1) Su la faretra, e mentre l'arco ci posa I bei nomi col dardo all'ara incida.
  - (2) annunzi
  - (a) Andrea Appiani ne fece un leggiadrissimo disegno.

### XIV.

### AL SONNO

- O Sonno placido che con liev' orme Vai per le tenebre movendo l'ali, E intorno a i miseri lassi mortali Giri con (1) l'agili tue varie forme;
- Là dove Fillide secura dorme Stesa su candidi molli guanciali Vanne, e un' immagine carca di mali In mente pingile (2) trista e deforme.
- Tanto a me simili quell'ombre inventa, E al color pallido che in me si spande, Ch' ella destandosi pietà ne senta.
- Se tu concedimi favor sì grande, Con man vo' porgerti tacita e lenta Due di papaveri fresche ghirlande.
  - (t) coll' agili (2) pignile

# POESIE PIACEVOLI



# CANZONE

#### IN MORTE DEL BARBIERE

O Sfregia, o Sfregia mio, O dolce mio barbieri, O de le guance amor, delizia e cura, Ahimè! che farò io, Poi che ti trasse a i regni oscuri e neri Empia morte immatura? Vita lieta e sicura Gli è ver tu meni a casa di Plutone, Ove, ben che sii morto, Fai la barba ad Omero ed a Platone: Ma lasso! qual conforto Sperar poss' io, se più sperar non posso Chi come te mi rada in fino all'osso? Qualor passando io miro La quondam tua bottega, Mi sento dall'ambascia venir meno; Traggo più d'un sospiro; La bacio; e tento di sfogar la frega Che ho per te ancor nel seno. Poi l'amato terreno Veggendo or fatto sì deserto, io grido: 'Ve sono ora i trecconi Che qui venien come a lor dolce nido, E gli sgherri e i baroni Che i sabbati partien con alti e spessi Segni del tuo valore, o Sfregia, impressi? POFSIE PIACEVOLI

Que' fortunati istanti

202

Che inteso eri al lavoro

Tornanmi a mente come fosser vivi.

Parmi avermiti avanti

Tal quale io ti vedea rader coloro

Che prima erano quivi.

Come su (1) pe' declivi

Fanno del tetto i mici per la foia;

Tali s' udieno questi

Sotto al tuo ferro miagolar di gioia.

Chi a le sfere celesti

Per la dolcezza i lumi ambo volgea,

Chi sospirava, e chi i denti strignea.

Una mattina intera

Non avev'anco atteso,
Quando tu m'invitavi al caro intrico.
Una scranna quivi era
Che avea per ben due secoli conteso
Col tempo suo nemico.
Parea di verde antico
Al sol sentirla: e tratti avea sì fini,
Che a chi vi si appoggiava
Giva facendo mille vaghi inchini:
Ma ritta poi si stava
Sì tosto che tu provvido mettei

Sotto una bietta all'uno de' tre pici.

Mi vi acconciavo sopra

Poi che il mio buon destino

(t) Come di senso privi Rimangon gl'impiccati in mano al boja, Tal si vedeano questi Sotto al ferro svenir per la gran gioja.

### POESIE PIACEVOLI

Aveavi al fine il bilico trovato.

E tu la nobil opra
Incominciavi con un panno lino
Che molto cra stimato;
Imperò che Pilato
L'usò quel dì che si lavò le mane;
E da quel giorno in poi
Non avea visto mai laghi o fontane.
Tu con que' diti tuoi
Questa reliquia così rara e sola
Tra il collar conficcavimi e la gola.

Sì tosto al collo intorno
Cominciavo a sentire
Certo soave insolito prurito;
Segno più assai che il giorno
Chiaro di quel che poi dovea seguire
Gran piacere infinito.
Un popolo smarrito
Quest' era d'animai cari e giocondi
Che da quel panno allora
Trasmigravano insieme a novi mondi:
E questo avanzo ancora
Teco io faceva che quelle bestiole (1)
Ne veníen meco a crescer la lor prole.

Di stagno un catinuzzo
Poi m'accostavi al mento,
Che arnese non fu mai più di quel ghiotto.
D'un pellegrino puzzo
Tutto spirava e (2) di fuora e di drento,
Che al naso facca motto.
Da un lato era un po' rotto:

(2) al

<sup>(1)</sup> Teco io facea che quelle bestiuole

E di quivi nel mezzo al mio diletto Scendea l'unto odoroso Misto col ranno a profumarmi il petto. Sfregia (1), per me non oso Dell'altre lodi tue salir la strada: Dell'porgimi la man per ch'io non cac

Dell'altre lodi the salir la strada:
Deh! porgimi la man per ch'io non cada.

A dir quasi m'impaccio
Come, o gentil barbiere,
Tu m'impiastrasti di sapon la guancia.
Pria sfoderavi un braccio
Che avría quel d'Esaù fatto parere
Un nonnulla, una ciancia.
Di color verde e rancia
Poscia una spuma che pareva gnocchi
Pigliavi; e a larga mano
Le labbra m'infardavi e il naso e gli occhi.
Ahi che piacer sovrano!

Quasi, come a Ruggier, dicer mi tocca Che spesso i' avea più d'un tuo dito in bocca.

Le stagion rovesciare

A te già non piaceva, Com' usan certe frasche a questa etate; Anzi il verno aggliadare Facevane il tuo ranno, e ne coceva Quand' egli era la state. Ma poi ch'ambe impeciate M' avei le guance, tu mi sciorinavi Un cencio su una spalla Ov' era il pel di tutti e sette i Savi: Anzi parea una stalla,

<sup>(</sup>t) Muse, per me non oso Dir di quel che seguia quanto conviene; Ajutateni voi a dirne bene,

Anzi un serraglio a i tanti ivi dispersi Verdi peli, sanguigni, oscuri e persi.

Oh che dolcezza quando

Al fin sopra il mio viso

Pigliavi a dimenare il tuo rasoio!

Solo a quel ripensando

Che tante volte ha me da me diviso,

Non so per ch'io non muoio.

Sur un limbel di cuoio (1),

Prima di avvicinarsi a gli altrui menti

Quel ferro almo e gentile

Giva più volte a ripulirsi i denti:

Poscia in un atto umíle,

Quasi fanciul che tema ha del pedante,

Tremando s' accostava al mio sembiante.

Or chi può dire in carte

Sì come a me la pelle

Soavemente con le man stirassi?

E con che nobil arte

Di mezzo giorno a rimirar le stelle

Pel naso mi guidassi?

Per che il piacer durassi,

A lento passo ivi di loco in loco,

E con l'arme sospesa

Ad ogni pel tu ti fermavi un poco.

Ma al fin dell'alta impresa

Giacean sul volto mio per tuo gran vanto

Là sradicato un pel, qui rotto e infranto

Ma pazzo è da legarsi

Chiunque tenta il calle

Di tue gran lodi, e ci rïesce male.

<sup>(</sup>t avoio,

206 POESIE PIACEVOLI Chi a te puote uguagliarsi O in ispianar collina, o in aprir valle Sul viso ad un mortale? Deh (1) come al naturale, Poi che parlar di guerra amavi molto, Del campo o dell'assedio Lasciavimi la carta impressa in volto! E (2) come poi rimedio Di carta straccia o ver di ragnateli Ponevi (3) al solco ond'eran svelti i peli! Oimè, destino avaro! Deh (4) per che così presto, Mio Sfregia, a viver col Burchiello andasti? Quel tuo violin caro, Che tutto il vicinato tenea desto, Per che non ne portasti? Tu (5) non la indovinasti; Chè se Pluton t'udiva o Proserpina Sonar sì stranamente, Qui facevi la barba domattina: E disperatamente

Canzon, s'egli ancor vive, Vanne, e gli di' che se ne muoia tosto, Acciò che in vano io non t'abbia composto.

Oggi gridando non andrebbon ahi Tutti i tuoi sconsolati bottegai.

Oh(1) Oh

(2) Portavi

(3) (4) Ahi

Ahi!

# NOVELLA

### IL LAURO

Apollo passeggiò Jer l'altro per la via; E il suo lauro mirò Appeso per insegna all' ostería. Allor lo Dio canoro Diede affatto ne' lumi; Stracciossi i capci d'oro; E poi gridò così: Oh secolo, oh costumi! Chi fu quel mascalzone Che por le mie corone In sì vil loco ardì? Deh per che non è qui, Ch'io il farei diventar Marsia o Pitone! Udì questa bravata il buon Sileno, Che di dentro giocando Co' suoi Fauni e trincando Faceva il verno rio parer sereno. Però tremando E barcollando, Con occhi ove ad ognora Mista col vin scoppietta l'allegría, Uscì dell' ostería; E disse al Sol che bestemmiava ancora: O figlio di Latona, O di Cinzia fratello, Onde tanto rovello? Sai tu per che l'eterna Tua ghirlanda ora è fregio a la taverna? Un vate poverello,

Non si trovando da pagar lo scotto,

Pegno lasciolla all'oste,

Dicendo: Questa dotto

Faravvi divenir, se ben voi foste

Più tondo assai che non è l'O di Giotto.

Questa da voi lontano

Le folgori terrà:

E per voi Giove in vano

Dal cielo tonerà. —

L'oste con quello alloro

All' orefice andò,

Pensando di cavarne un gran tesoro;

E il fatto gli narrò.

Rise il maestro; e poi disse: Mirate

Che le putte scodate

Or calano alla rete!

Compare, in fede mia

Andate, che voi siete

Più asino di pria. —

L' oste a casa tornato,

Un fulmine cascò

Che tutto gli asciugò

Ne le bigonce il vino.

Il novo calandrino

Vedutosi beffato

Tolse lo alloro, e irato

Con le sue proprie mani Lo appese all'ostería,

Dicendo: Là rimani

Per vituperio de la poesía.

Silen volea più dir; ma non potè

Febo tenersi più;

E il lauro strappò giù

# POESIE PIACEVOLI

Da i crini, e disse: Io non ti stimo un fico. Vanne lungi da me; E al colmo de la infamia oggi t'appresta. — Disse: e a un dottor mio amico

Ne coronò la testa.

# SONETTO L

- Crispin non avea pan, tre giorni è oggi; Or la sua casa è fatta una cuccagna: Sofà, trumò, argenti, arazzi, sfoggi E tè, cassè, cioccolata, sciampagna,
- Pernici, storion, zecchini a moggi, Gioco, teatro, guardaroba magna, Trine, ricami, anella, poste, alloggi, Suoni, convito, casino in campagna.
- Come diavol può far che tanto ei spenda? Dicon gli sciocchi: Crispin l'altro giorno Trovato ha una miniera ond'egli sguazza.
- Eh baccelloni! La miniera un corno. Crispin jer l'altro ha avuta un'azïenda, Ed ha sposata una bella ragazza.

П.

Nel maschio umor più puro un verme (a) sta, Che poi che uscito in altra stanza entrò, In un cert'uovo ad albergar sen va Che solo in vita mantener lo può.

La madre poscia in alimento dà Del sangue a lui che in lei soverchio errò; Sì ch'uom perfetto in nove lune egli ha Onde portar le brache al mondo o no:

Ma stanco al fin di star rinchiuso più, Squarcia il mantel che sino allor vestì, Poi ch'è rivolto co la testa in giù.

Nicchia la madre; ed ei con mani e piè S'aiuta, in sin che'l primo varco aprì: Così nasce il villano, il Papa e il Re.

(a) Il Poeta scherza sui sistemi della generazione umana.

# Ш

Occhio indiscreto, che a cercar ti stanchi (a) Da qual d'uomo o di sorte o di ciel colpo La cura uscì che quasi a scoglio polpo Par (1) che intorno al mio cor lasso s'abbranchi:

Spesso (2) nel volto, è ver, ne' membri stanchi Esce furtivo il duol ch'io sgrido e incolpo; Ma se ben mi (3) scoloro e scarno e spolpo, Non fie mai che al tuo sguardo 4 il cor spalanchi.

Ragion l'arcano mio avvinse a un sasso, E tal nel fondo del mio sen sommerse (5), Che d'occhio acume non può gir sì basso.

Mio duol, richiama tue orme disperse, Ti rannicchia e ti cela entro al cor lasso A le viste de gli uomini perverse.

- (1) A quest'anima mia par che s'abbranchi;(2) So che nel volto e per li membri stanchi
- Ma se ben piango e mi scoloro e spolpo, Non fie mai ch' al tuo guardo il ver splanchi. (3)
- (4) (5**)**
- E tal nel fondo del mio sen lo immerse,
- (a) Sulla malinconia: e questo, e i due son tti seguenti, che chiudonsi con una coda scherzevole, si recitarono dall' autore nell' Accademia de' Trasformati.

## IV.

- Occhio indiscreto, or taci e più non angi Con dimande (i) importune il mio cor lasso! Più facil ti saría spezzare un masso; Taci, o più tosto, se sai pianger, piangi.
- Lascia che in (2) pace il mio dolor mi cangi Ouasi novella Niobe in un sasso; Lascia che fino al duro ultimo passo L'erma tristezza mia mi roda e mangi.
- Se occhio (3) amico mi sei, sol ti sia detto Che nulla scelleraggine ha consorte L'alta 4 malinconía onde son stretto.
- Ma tu parli, o (5) mio cor? Di durar forte Già ti se' stanco? Deh tu vieni, e in petto Questo debole cor strozzami, o Morte!
  - (1) Con domande importune il mio cor lasso! Più facil ti saría svellere un masso;
  - (2) Lascia che muto il mio dolor mi cangi Come la trista Nïobe in un sasso;
  - (3) Se amico occhio mi sei, sol ti sia detto
  - (4) Quest'aspra atroce doglia onde son stretto. (5) Ma tu parli, cor mio? Di durar forte

O Morte, o bella Morte, o cara Morte, Tu vieni or dunque e a me dolce sorridi? Lascia che a questa man fredda m'affidi, Che sola involar puommi a la mia sorte. Affretta, usciam da (1) queste odiate porte Di vita, usciam: non odi ohimè con stridi, Quasi di drago, per sabbiosi lidi L'atra mia cura sibilar (2) più forte? Ohimè! fin qui implacabile e tenace Malinconía? O morte, ecco la fossa; Scendiam velocemente a cercar pace. Pace, orror queto; pace, o non mai mossa Sepolcral aria, ove ogni cura tace; Pace, o ceneri, o (3) vermi, o teschi, o ossa! Così non fia che possa Quello che mi persegue occhio indiscreto Saper tra' vivi il mio alto segreto; Cioè che qui di dreto Jeri, ohimè! in piazza, il ciel me lo perdoni, Mi si ruppe la stringa de' calzoni; Tal che a battuti sproni

(1) Affretta, usciam da le odiate porte

lo fui costretto per mezzo Milano Correre a casa con le brache in mano.

<sup>(2)</sup> imperversar
(3) Pace, o ceneri miste, o teschi, o ossa . . .
Pace, o ceneri e teschi aridi ed ossa . . .
Pace, o ceneri amiche e teschi ed ossa . . .
Pace, o cener commisto e teschi ed ossa!

# SERMONE I.

### IL TRIONFO DELLA SPILORCERIA

Io men gia tutto sol pensoso e stanco Già di cercare al mio compor soggetto; Quand'io posai su l'erba il debil fianco.

Ed ecco sopra un carro d'oro eletto Una donna venir per la campagna Di panni sbricia e maghera d'aspetto.

Dietro a colei vid'io una turba magna Di genti d'ogni clima e d'ogni guisa Che l'assomiglia insieme e l'accompagna.

Era la vista mia del tutto fisa

A mirar la gran calca che venía; Quando un gran raglio mossemi le risa.

Io mi volsi a guardar là donde uscía
Raglio siffatto; e duo mulacce io scorsi
Condur quel carro, e zoppicar per via.

Condur quel carro, e zoppicar per via. Levaimi da sedere, e quivi io corsi:

Ma ognuno intorno a sè lo stuol dirada Cacciandosi la fame a calci e a morsi.

La donnicciuola in su quel carro aggliada: E ben che sia di quel popol signora,

Par che non mangi mai fieno nè biada. Ella guardasi intorno ad ora ad ora,

Com' uom che teme di smarrir qualcosa; E tutto ha in copia, e pur vorrebbe ancora.

Spesso appoggiata a un bastoncel pensosa Stassi contando in su le dita, e spesso Il riso accenna, e rider poi non osa.

Parini, Vol. 1.

Sorgea un'insegna in sul bel carro istesso Ove colui che nell'inferno giacque

In mezzo all'onda è a maraviglia espresso: È scritto in s'un cartel, come a lei piacque, Col puntal d'una lesina appiccato:

"Tantalo sitibondo in mezzo all'acque." Letto, ch'i' ebbi, i' mi guardai da un lato, E vidi un uom che d'avacciar procura

Con in dosso un sajon roso e intignato.

Quand'io 'l vidi, costui femmi paura; Chè a mostrar la miseria e la grettezza, Questa è la vera e natural figura.

Egli appiccato a gli omeri ha una pezza Di ferraiuol che, con un fil di spago Avanzato a le scarpe, ognor rappezza;

E un sudicio cappel che con un ago Da due bande ei tien ritto, e all'altro canto Leggiadramente ir lascia errante e vago.

Ad un amico mio simil cotanto Era costui, che fiso in quell'inganno

Fecimi accosto, e l'acchiappai pel manto.

Se'l ciel ti guardi ognor da rio malanno: Dimmi, Spizzeca mio, chi è costei,

Dissi, e color che dietro a lei sen vanno?

Ed ei rivolto a me disse : Chi sei ?

Avverti che in iscambio tu m'hai colto; Quegl'io non son che tu creder mi dei.

Ma da poi ch'io ti veggo scritto in volto Quanta il tuo core ha di conoscer brama La trionfante donna e 'l popol folto,

E io dirolti in brieve: ella si chiama Spilorcería, e gli spilorci sono Che seguitan colei per la gran lama. — Appena i' udii del mio maestro il suono, Ch'i' fecimi a guardare attentamente

Que' de lo stuol, tutto in lor fiso e prono,

Sol per veder s'alcuno in fra la gente Io ci conosco; e ne conobbi assai;

E vidici fra gli altri un mio parente.

Ma la mia scorta disse: Attendi omai

Que' che in spilorcería fur più famosi, E di cui conoscenza tu non hai.

A guardare a' suoi cenni allor mi posi:

Ei disse: Vedi quel che gli occhi acuti Levar dal carro d' ôr par che non osi?

Dimmi chi è colui, se iddio ti ajuti, Diss'io; ed egli a me: Quegli è Euclione

Che chiaro è ne' latin comici arguti. Ecco il soffietto al collo ha ciondolone;

E per che'l fiato in van non mandi fuore,

A la bocca il turacciolo gli pone. Mira la coppia di que' due che onore

Hanno da ognun passando: uno è Giuliano, E l'altro è Sergio Galba imperadore.

Irato ha questi lo stidione in mano, Per foracchiare la ventraglia al cuoco

Che a certi ambasciador fu troppo umano.

E quegli la basoffia che dal fuoco

A pena è tolta mangia, e un'insalata Che ha de lo aceto assai, dell'olio poco.

Sai d'una lepre che gli fu donata,

E d'un porcel che a tutta la sua corte Han per tre di la mensa apparecchiata. —

Io stavami, qual uom che teme forte No 'l compagno gli ficchi una carota,

Ornando il falso con maniere accorte;

Quando il buon duca mio mi disse: Nota Colui che viene; e innanzi un mi si fece Che avea incavata l'una e l'altra gota.

Tinto è costui de la medesma pece:

Ei mangiò al desinar la carne stracca.

E una minestra sua di riso e cece.

Chiamossi Pertinace; e a lui s'attacca Chi messe la gabella in su l'orina,

Del cui denar non gli putien le sacca.

Presso a lui ne vien quel di Cascilina.

Mai non fu di costui maggior spilorcio, Da che'l fuoco va'n su, l'acqua a la china.

Ei di vita ridotto in su lo scorcio,

D'assedio e fame si morío più tosto, Ma vendè per danar l'unico sorcio.

Chi è colui che se ne vien discosto

Da gli altri, tinto il sen di sangue e d'ostro, l' dissi al mio maestro, ed ei ben tosto:

Egli è Caton famoso in ogni inchiostro,

Che prestò altrui per ôr la sua mogliere. E d'esempi non manca al secol nostro.

Anco Dionisio tu ci puoi vedere,

Che i peli si bruciò col moccolino. Per avanzar la mancia del barbiere.

Ecco Ermon che d'aver speso un quattrino Sogna la notte; e sì la doglia il fiede, Che ad una trave impiccasi il mattino.

Ermócrate che fe' sè stesso erede.

Ed Occo re che per non dare altrui Non pose mai fuor di sua casa il piede.

Sì come il fanciullino che con dui Occhi guarda nel viso a la nutrice Che le sue fole va contando a lui: Ed ei che crede il ver quel ch'ella dice, Ora si duole, or ride, or face altr'atto,

Secondo il dir di lei tristo o felice:

Tal io nè movo piè nè ciglia batto Al dire, a i cenni del mio duca intento:

Ed eccoti venire un altro matto.

Presso la turba ei si conduce a stento.

Quegli è Almeone, allor disse il mio duca; E 'l don di Creso fallo andar sì lento.

Ei s'è ficcato l'ôr fin su la nuca,

Sotto a la cuffia, e dentro a le brachesse, In mano, in grembo, e dove si manuca.

Mira il Gallico re che 'l sarto elesse

In proprio araldo, e a un medico furfante L'uficio in sin di cancellier commesse,

Com' or spesso un Gramatico ignorante

Fan servir certe pittime cordiali In un di segretario e di pedante.

Egli scrisse le sue spese giornali:

" Tanto per rattoppare una pianella; Più per aver fatt'ugner gli stivali. »

Cotanto egli ebbe il granchio a la scarsella, Che tu ci puoi veder l'un conto acceso,

E quell'altro dannato a serpicella.

Ma basti di costui quel che n'hai 'nteso, Disse il mio duca; e pria che'l tempo accorci, Attendi Alfonso re ch' or tel paleso.

A' sudditi ingrassar fece i suoi porci: Così toccava un tempo al buon vassallo

Di mantener i principi spilorci.

Vien Carlo Malatesta, s'io non fallo, Che al suo coppier che un bicchier ruppe a caso Quasi far fece in campo azzurro un ballo

A spegner si levò dopo l'occaso.

Seco è colui che pur la notte attesa, Scendendo ne le stalle, a' suoi famigli Ciuffava il fien per avanzar la spesa.

Ma scorto al fin da' vigilanti cigli Al buio, e sol, di sudice percosse

In su i panni toccò ricchi e vermigli. — I' chiesi alla mia guida onde mai fosse

Che costor due e gli altri di lor setta

Han la spilorcería fitta nell'osse:

Ma egli mi rispose: Amico, ho fretta. Ed io soggiunsi a lui: Ombra benigna, Di saper il tuo nome mi diletta.

Ed ei rispose: I' son chiamato il Tigna, Che grande uccellator fui di tabacco. Io gliene do una presa, ed egli svigna.

Sì di mirar sazio non già, ma stracco, Privo dell'alta vision son ora:

Ma quand'io miro al secolo vigliacco, Parmi veder quel bel trïonfo ancora.

# SERMONE II.

#### LA MASCHERA

Lascia gracchiare a questi baciapile Che voglion pur che il mascherarsi sia Una cosaccia disonesta e vile. Questo per me cred'io che bene stia A laici, a preti, a monache cd a frati, E finalmente a chiunque si sia. Lasciamo star che l'andar mascherati Non offende nè il ciel nè la natura, Come voglion gl'ipocriti sciaurati. Non ci fu diva sì innocente e pura, O nume nel celeste concistoro Che non volesse un di mutar figura. Nel dolce tempo dell'età dell'oro, Leggete Publio Ovidio Sulmonese, Chi si vestía da vacca e chi da toro. Comuni avean e letto e mensa e spese Sotto una quercia un dio e un mortale In que' bei giorni ch' eran lunghi un mese. Quel secol se non era affatto eguale, Ne la comunione al men de i beni Si somigliava al nostro carnevale. E in que' bei di che sempre eran sereni, Comparien fuora certe mascherate Che non fur mai spettacoli più ameni. Forse ch'eran di quelle fagiolate Che nulla non significan al fine,

E che ora piaccion tanto a le brigate?

312 POESIE PIACEVOLI Egli eran quelle maschere divine Sì fatte che coprivano al di drento

Cose misteriose e pellegrine.

Vestivansi tal volta in un momento Da animali di sì varia schiatta Che capir non potrieno in un convento.

Vedete se la gente era ben matta, Che fino a Diana vergine beghina Si trasformò una volta in una gatta.

E il dio barbato de la medicina, Ch'era un dottor dabben, comparve fuore Mascherato da bestia una mattina.

Deh come il mondo ognor cangia tenore! Già i dottor si vestieno da animali; E gli animali or veston da dottore.

Ma il padre Giove d'abiti cotali Sempre più ch'altri mai ebbe diletto, E ogni di mutava pivïali.

Un giorno di torel prese l'aspetto Per ire a visitar certa donzella Figlia d'un re che Agénore era detto.

Egli avea lunga coda e gamba snella, E una coppia di corna in su la testa, Ch'altro dio non portò mai la più bella.

Trovossi anco una volta ad una festa Immascherato ad un modo più strano; Da becco egli s'avea messo la vesta:

E vuole un certo autor Greco o Romano Che madonna Giunon ch'era sua moglie Il vestisse quel di di propria mano.

Talor parti da le celesti soglie Travestito da cigno ch'è un uccello Che lungo il collo ed ha bianche le spoglie. Ma così andando a zonzo, in sul più bello Fu spennacchiato da una certa Leda Che ne lo mandò via senza mantello.

Io non veglio però ch'altri si creda

Ch' ei d'animale ognor vestisse a foggia Qual par che da per tutto oggi si veda.

Ser Giove avea de' bei trovati a moggia.
Forse falso parrà quel ch'io vi narro;
Na cali un l'ari proches de pioggia

Ma egli un dì si mascherò da pioggia. Di pioggia d'oro ei fecesi un tabarro.

Questo vestito mal si potría dire

Quanto sembrasse altrui novo e bizzarro.

Bastivi'l dir che la figlia d'un sire, Danae nominata, il vide a pena Che se ne volle anch'essa ricoprire.

Mal fu per un che mentre si dimena Astratto per comporre una canzone Fecevi un sette a punto ne la schiena.

Per che Giove gli disse: O mascalzone, Non vedi tu che fai? or ora impara A starti un po' lontan da le persone.

Poi che tu guasto m'hai cosa si cara Ad ogni donna, a voi vati da poco Sia sempre la fortuna d'oro avara:

E se per caso ne avanzaste un poco Con istento e sudor, venga e vel toglia La crapula, l'amore, i ladri o il gioco.—

Nè la rema Giuno ebbe men voglia Di quella che l'avesse il suo marito Di mascherarsi con diversa spoglia.

Ella comparve un giorno a un convito; E certe nuvolette trasparenti Avevanle formato un bel vestito.

314 POESIE PIACEVOLI Co la forza de' suoi raggi lucenti Il sol questo bel drappo avea formato; E sartor n'era stato il dio de i venti. Il quale abito altrui tanto fu grato, Che fu per farle un atto indegno e crudo Un certo che Issïone era chiamato. Ma si difese dal furor del drudo Giunen con quella nuvola leggera: Or mirate che diavolo di scudo! Mascherossi da vecchia anco una sera, Lo che fu giudicato una gran cosa Per una donna come Giunon era. Qui nel margin però dice una chiosa Che da forte ragion fu a ciò costretta; E fu che del marito era gelosa. Ma l'olio ormai e l'opera si getta Seguitando a provar pur, che a nessuno La maschera non debbe esser disdetta.

Se la maschera piace a Giove, a Giuno E a tutti gli altri dei, lascia gracchiare Chi a pancia piena prédica il digiuno, E seguitianci pure a mascherare.

# SERMONE III.

### IL TEATRO

Or ecco il carnesciale; e in qual dell'anno Stagione, o Musa mia, io parlo teco, Spropositi maggior gli uomini fanno? Bacco or va intorno; lo spumoso greco Nel agita bollendo; e'l sen gli sferza Vener ch'ignuda e calda il figlio ha seco. Seguelo il volgo trionfando, e scherza. Scherzi il volgo profano; e noi fra tanto De' satirici carmi opriam la sferza. Ma a chi volgerci in prima, od a qual canto, Se aizzan tutti, or che ciascuno impazza, L'aspro ridente Venosino al canto? Entrerem noi su l'ondeggiante piazza A veder le magnanime tenzoni Dell'Insubre di Brenno inclita razza? Brïarei i fanciulli e Gerïoni Fansi a raccor la pubblica treggea Ch'è in vece d'arme a' fervidi campioni. Ma noi non già de la pazzía plebea Frustiam le spalle: andiam là 've s'aduna E la ricca e la nobile assemblea. Andiancene al Teatro: ora mai l'una Ora è di notte: quivi 'l carnesciale Gli spropositi snoi tutti raguna. Odi 'l romor de' cocchi universale Che van precipitando in vêr la corte Dal cocchier spinti e dal padron bestiale.

Eccoci del Teatro in su le porte:

Vedi 'l portier con minaccevol fronte; Chè le pubbliche lance il rendon forte.

Non parti'l ceffo del crudel Caronte

Che l'obolo a le vote anime chiegga Su la riva dell'ultimo Acheronte?

Entrium; ma fa ben poi che tu ti regga Incontro all'ira; e il periglioso a dire

Sol nel volto sdegnoso altri ti legga. Entriam dopo costui che tanto a uscire Sta di carrozza, e seco al fianco valli

L'altrui moglie ch'egli ha tolto a servire.

Il marito aspettando a casa stalli; E de la melonaggin del marito Ridono i consapevoli cavalli.

Stimasi oggi un error d'esser punito, Non che da tinger per rossor le guance, Veder lo sposo a la sua moglie unito.

O Astrea, o Astrea nimica de le mance, Che sci scappata di qua giuso al cielo Per non avere il tratto a le bilance.

Scendi or di nuovo; chè non pure il pelo Cangia il mondo a la fin, ma tuttavia Cacciane i vizi di virtù col telo.

Quella peste chiamata gelosía

Pur se l'è colta: e l'adulterio atroce Sen fugge omai per la medesma via.

Però che all'uom più non incresce o nuoce Sopra gli altri apparir con quel cimiero Ch'ebbe a tempi più rei sì mala voce.

Ma già siam dentro, o Musa: il bel severo Contegno verginal pon giù, e spalanca, Ben che così modesta, i lumi al vero. Vedi qual ampio sorge a destra e a manca Edifizio sublime: il fulgid' auro

Del vario ordin de' palchi il guardo stanca.

Vide a pena Quirin tanto tesauro

Sparso ne' suoi Teatri, allor ch'edile Fu di Silla il figliastro Emilio Scauro.

Forse per udir qui l'ornato stile

Di Tullio o di Maron credi che stretta Stia tanta femminil turba e virile?

Musa, non già. Qui sol, Musa, s'aspetta Un fracido castron che a' suoi belati Il folto stuol de' baccelloni alletta.

Ecco s'apre la scena: ecco da i lati Utica s'erge; e in faccia al suo periglio Esce il fiero Caton con pochi armati.

Se gli scorge sul volto il gran consiglio; E la cadente libertà di Roma

Tutta gli siede in sul rigido ciglio.

Cesar ne vien che la superbia doma Vuol di costui: pur se gli legge in viso Qual sostenga di cose altera soma.

Ma tu, Musa, pur vuoi scoppiar dal riso Al mio parlar, veggendo ad amendue Di biacca il muso e solimato intriso.

Conterresti però le risa tue

Stu vedessi la Lisa spettatrice Che ha 'l corpo a gola e portane al men due:

Onde il rigor de' Roman volti or lice

Co' minj ornar, per ch'atterrito il sangue Non le corra con urto a la matrice.

Però vedrai Caton fra poco esangue Cantar morendo. Il popol tenerino

Troppo a le doglie altrui s'agita e langue.

Che importan leggi al poeta meschino, Pur che quel poco al fin vada buscando Che avanza a Farinello e a Carestino? (a)

Ma vaglia il vero, o Musa, or come or quando Fu serbato il decor meglio e il costume,

Se gl'impavidi eroi muojon cantando?

Piace a Cornelia vecchia il sucidume Del sopran floscio; e lodalo a la figlia

Con quanta ella può mai forza ed acume: Ma la figlia vuol altro: ella si appiglia

Dell'amante a la destra, e l'empio foco Tremulo le balena in su le ciglia.

Ella sente scaldarsi a poco a poco, E stuprator de la già salda mente

Fansi gli obbietti, il suono, il canto e 'l loco.

Ved'ella già ne la platea fervente Sconosciute arrivar donne e donzelle Giunte co' vaghi lor procacemente.

Dan le maschere ardir, sotto di quelle Frate Uguccion che dal convento scappa Copre il rossor di pizzicar le belle.

E mentre per veder chi 'l cor gli arrappa Levas' in piedi, e con chi è dopo alterca, Casca improvviso al poverin la cappa.

Ben di raccorla in un baleno ei cerca; Ma già tutto fischiando il gran Teatro Vede apparir la mascherata cherca.

Musa, dirà talun che di tropp' atro Fiele ingombro i mici versi; ed ei sel dica; Ciò sol m'incresce che a la luna io latro.

<sup>(</sup>a) Castroni.

E chi si duol de la salubre ortica? Solo il cul vergognoso; e così i tristi A le punture altrui montano in bica.

Debb' io tacer però che spesso misti Anzi allacciati in un con Clori e Fille I vezzosi Abatin giugner ci ho visti?

E grondar tutti di odorose stille Co' manichetti candidi d'Olanda,

E i ricci in su la testa a mille a mille?

La verità vuol ir per ogni banda:

E correttrice satira non ave Riguardo al servo, o a quel pur che comanda.

Ben ride de lo sparmio lungo e grave De la moglier del Gisca refajuolo

Sol per comprar d'un seggiolin la chiave;

Ma s'arma d'un acuto punteruolo Contro a chi per aver palchetti e cocchi Fa di sè stessa abbominevol nolo.

E chi rattienmi sì ch'io non iscocchi Contro a gli avari diversorj un motto Ov'è piacer sovente altro che d'occhi;

O contro all'esecrabile Ridotto, Là dove un uomo ricco sfondolato Sur una carta spiantasi di botto?

Per dio! meglio saría, Musa, ch'entrato Io non ci fossi mai, però ch'io trovo Mataria da misi varri in agni lata

Materia da miei versi in ogni lato. Ben vedi quante qui, come in lor covo, Si stanno scelleraggini raccolte;

Ma non cerchiam di grazia il pel nell'uovo:

Ridiam soltanto de le varie e folte Maschere che co' lor strani capricci Par che dato al cervello abbian le volte. Dunque tu crei, per adempir la brama Sol de canori sozzi avidi lupi,

La tua possente ognor fulgida lama.

Per lor ne le montagne a gli antri cupi Fai forza col tuo caldo, e sol per loro V'indori co' tuoi raggi e massi e rupi.

Sproposito! gittar tanto tesoro

In grembo a certa gente, Apollo mio, Ch' ogni sua gran virtù posta ha nel foro

De la gola. Non più ci reggo: addio Addio, o Musa: e quando più esecrandi Detti e più sciocco favellar s'udio?

Bestia! non sa che l'ôr, le vesti e i prandi Premj del volgo son che ha'l viver corto? E che vivon d'onor l'anime grandi?

Non sa che 'l nostro mondo oggi è sì torto, Che a drizzarlo dal posto ov'ei si siede Non basterebbe l'argano più accorto

Non basterebbe l'argano più accorto Di quel gran matematico Archimede?

#### SERMONE IV.

#### LO STUDIO

Un di costor che per non esser sciocchi Su' libri stan co la sparuta faccia Logorandosi ognor cervello ed occhi, Spesso mi dice: Amico, omai ti piaccia Dirmi'l perchè, se così folto è 'l mondo, Poco è lo stuol che i dolci studi abbraccia. Ha forse in questa etade a gire al fondo Il letterario onor che'l vulgo indotto Tien lontan da un ingegno alto e fecondo? lo gli rispondo allora: Esser sì ghiotto Di libri non si vuol; chè più sovente Il gran libro del mondo altrui fa dotto. Leva le luci omai consunte e spente; Pon sul naso gli occliiali, e intorno guata, Guata che fa la sconsigliata gente. Parti che tra costor che all'impazzata Seguono i crocchi e l'ozïose tresche Trovar debba il saper stanza adagiata? O pur tra quei che de' clïenti all'esche Uccellan solo; e se non fa a lor modo, Anco al buon Giustinian dan de le pesche? O pur con quelli che tra'l piscio e'l brodo Interpreti a rovescio d'Ipocrasso A la fortuna lor fissano il chiodo? Sai chi sta ben con essi? il babbuasso: Ma un ingegno immortal dal loro albergo Ali lontano per dio rivolga il passo!

Forse d'amaro fiel gli scritti io vergo?

Verghinsi pur gli scritti; a me che importa, Se all'onesto ed al ver non volto il tergo?

Vanne, Filosofia, povera e smorta;

Ma fa che 'l tuo baston già mai non batta

A lo sportel d'un'elevata porta.

Più non ritorna quell'età sì fatta In cui le filosofiche bigonce

La maestà de gli Alessandri han tratta.

Chi t'inuggiola il cor con cose sconce, E scritte in uno stil degno di remi,

Questi a libbre abbia l'ôr, non pure ad once.

L'Aretino animale ognor si premi;

Ma'l Franco poverel che sa qualcosa Sol tanto aspetti il paretaio del Nemi.

Come adunque potranno e versi e prosa, O vuo' tu la spiantata o vuoi la ricca

Gente rendere in un chiara e famosa? —

Io, con volto seren dice lo Sbricca,

Convien che'l tempo e le sostanze io libri Fra teatro e cortéo e bisca e cricca. —

Soggiunge un altro: E duopo è ch'io delibri Di non beccarmi più'l cervel cotanto;

Ch'io non ho pan s'io non rosecchio i libri. —

Il grasso Sbricca, e quel meschino in tanto. L'uno per poco aver, l'altro per troppo, Lasciano i sacri studi ognor da canto.

O Italia, Italia! e per che mai sì zoppo Torna quel secol d'ôr che ratto andonne. Come un destrier che corra di galoppo?

Aranno ingordi mimi e le lor donne

Quel che dier Mecenate e'l buono Augusto

A que' già di saper ferme colonne?

Che strana infermità t'ha guasto il gusto, O più tosto il cervel, che l'ôr tu gitti Lunga così dall'uso tuo vetusto?

Lunge così dall'uso tuo vetusto? I giorni di Neron forse prescritti

Acci pur anco il ciel, quando in teatro Si stavano i Roman sì intenti e fitti;

E in vista del lor danno immenso ed atro A la voce s'udía d'un castroncello

Tutto applaudire il popolo idolatro?

Ella mi fuma e rodemi, e arrovello

Veggendo i ruspi omai gettarsi a carra Dietro al vile ragliar d'uno asinello:

E a chi si sta la fantasia bizzarra Stancando ognor co la sospesa penna

Negarsi in fino un quattrinel per arra. Manco male però che la cotenna

Non grattan già per accattarsi un marco, Ma per che un bel desío lor l'ale impenna:

Un bel desío di gir sublime e scarco Su per la via d'onor diritta e franca Che non adduce altrui di Lete al varco.

Ma che farà la già spossata e stanca
Schiera gentil, se poi che'l pan piatisce,

Il desco de la gloria anco le manca?

Odi ser Busbaccon ch'ancor putisce D'unto di buoi, e da lo aratol tratto

A la rustica treggia il cocchio unisce;

E' dice che coloro han ben del matto Che per isquadernar qualche libraccio E resto e saldo a' lor piaceri han fatto.

E'l ricco, e'l poverello, e'l popolaccio, E chi vien da le costole d'Adamo,

Tutti di dirne mal tolgons'impaccio:

L'uno dice che noi colti a quell'amo Di sentirei lodar ben da parecchi.

Ciò che più ne fa d'uopo andar lasciamo.

In sino a pesciaiuoli, a ferravecchi,

E que' che stanno a venderci la trippa Fannone un chiasso da intronar gli orecchi;

E la Cesca, e la Nencia, e la Filippa Sannoti dir, sbarbando la conocchia, Che dimagra il Pocta, e non istrippa.

Se tu ne vai per via, ognun t'adocchia; E fa motto al compagno, per ch'e guati

Uno che ha la pazzía per sua sirocchia.

E in fine odi gridar da tutti i lati, Che'l volere studiar Lettere Umane

Egli è a punto un mestier da sfaccendati;

Che voglionsi lasciar cose sì vane;

E ch'a fama immortale e non oscura Dessi anteporre il procacciar del pane.

Così contro di noi le bocche stura

La turba di color che a' giorni nostri

Hanno posta nel fango ogni lor cura. A bestiacce malvage, a feri mostri Destina in tanto il volgo, e a gente trista

I begli applausi e i lodatori inchiostri; A un bacchetton che pare un santo in vista, E bindoli fa poi degni di forca

Con un empio pensar machiavellista:

A un dottorello che le leggi storca, Onde poi coll'altrui se ne va in cocchio, E polli e starne a la sua mensa inforca;

Anzi a un tinto musin che, con un occhio Che mover non si può dentro a la biacca, L'anima infilza al guardator capocchio.

Quale stupor però s'ognun si stracea De lo studiar, poi che niun premio trova, E non ha chi lo stimi una patacca? E che la bile che nel sen mi cova Bulichi al fin, e poi sciolta in rimbrotti Qual da pentola umor trabocchi e piova? Maraviglia ben è che sien sì cotti Alcuni di studiar, ben che la sorte Mai sempre incontro a lor le ciglia aggrotti: E che ci sia un drappel cui sol conforte Il suo valore; ond'ei, come in un vallo, Contro al furor del secol si tien forte; Sì che te, o Italia, che al tuo onor vassallo E in arme c in toga il mondo tutto avesti, Or non beffeggi il Prussïano e'l Gallo. Segui, onorato stuol (a), le vie ch' or pesti; E ad onta ancor de la spilorcia etate Sostien tu Italia onde il natal tracsti. E tu, Platano illustre, a le cui grate Ombre pur or novellamente io seggo, Per acquistarmi anch'io nome di vate, Ergi i tuoi rami ognor; chè s'io ben leggo Ne lo avvenir, de' valorosi Insubri,

Volar da gli Arimaspi a' liti Rubri.

Sotto un astro men reo, la fama io veggo

<sup>(</sup>a) L'Accademia de' Trasformati, la quale aveva il Platano per impresa.



# POESIE VARIE



## SONETTI PASTORALI

## SONETTO I.

Quella pianta gentil ch'avea battuta Con le folgori Giove in sul terreno Così rapidamente era cresciuta, Ch'i' n'avea colmo di dolcezza il seno.

Ma 'l mio compagno agricoltor veduta Non prima l'ebbe, che d'invidia pieno Sentì pugnersi il cor d'aspra feruta, Sol volendo indiviso arbor sì ameno.

Con ascosa per tanto ignobil arte I bei frutti m'invola, e pien di duolo Me il tronco ad odorar lascia in disparte.

Torna, o Giove, a cacciar l'arbore al suolo; Chè chi niun vuol de suoi piaceri a parte, Ben non merta costui di goder solo.

II.

Da questo cerchio, che sul lito io segno Con la verga tremenda e in cui ti metto, Non partirti, o Damone, e tienti in petto Le sillabe possenti ch' io t'insegno.

Ecco son già presenti a un picciol segno De la mia man Tesifone ed Aletto, E d'Ecate triforme il vario aspetto, E gli altri numi de lo Stigio regno.

Ecco io gl'invoco: O de gli oscuri e bui Fiumi d'Averno abitatrice schiera Damone ascolta, o me in vece di lui.

Fa per la forza de la mia preghiera Che la donna ch' un tempo amò costui A poco a poco si distrugga e pera.

#### Ш.

Sciogli, Fillide, il crin, e meco () t' ungi D' esto liquor che ne le man ti spargo, Poi quest' osso più stretto a quel più largo, Che d'uomo son, con le verbene aggiungi.

Indi accendi l'altar dal rio non lungi Che lento va tra l'uno e l'altro margo; E mentre io d'acqua il sacro altar cospargo, A questa cerca immago il cor tu pungi.

Ecco l'ombre d'Averno al (2) sacro loco Vengon scotendo l'atre faci; c'l sole Per lo fumo s'oscura a poco a poco.

Tu non temer; ma di' queste parole:

La pace che tra loro han l'acqua e 'l foco
Abbian gli amanti ancor Licida e Iole.

<sup>(1)</sup> Inita

<sup>(2)</sup> Ecco l'ombre d'Averno a questo loco

## IV.

- Colei, Damon, colei che più d'un angue Intorno al crine scapigliato intesse, E con note ora chiare ed or sommesse Può trar fuor de la tomba un corpo esangue:
- Colei ch'ugne (1) di caldo e vivo sangue L'uova di rospo ancor fumanti e spesse, E la 😕 penna funébre aggiugne ad esse De la (3) strige che ancor palpita e langue:
- Colei l'erbe che in Colco ed in Campagna Circe opraro e Medéa coll'ossa incende Di bocca tolte a la (1) digiuna cagna;
- E con queste il mio gregge infermo rende, Sì ch'errando sen va per la campagna, Nè d'erba nè di rio vaghezza prende.

unge (1)

<sup>(9)</sup> unge (3) D'una (4) una

V.

Nè d'erba nè di rio vaghezza prende Il mio gregge svenuto, e si rimbosca; E par che 'l suo pastor più non conosca, Tanto'') nè i cenni nè le grida intende.

Or su le balze perigliose ascende, Or entra in tana insidïosa e fosca; E giurerei che più non riconosca Qual dell'erbette giova e quale offende.

Lasso! ben il diss' io quel di che alzarse Vidi l'infame strega alta (2) sei spanne Da terra con le chiome orride e sparse;

Ch'ella mandò fuor de le (3) sozze canne Terribil voce, e allor la luna sparse Raggio di sangue in vêr le (4) mie capanne.

<sup>(1)</sup> Poi che nè i cenni nè le grida intende.

<sup>(2)</sup> Vidi l'infame strega alto una spanna

<sup>(3)</sup> Ch' ella mandò fuor de la sozza canna (4) Raggio di luce in ver la mia capanua.

## VI.

Nice la brutta al vago Elpin porgea Ceste di frutta e ghirlande di fiori: Ei dell'avuto don dono facea A la famosa per bellezza Clori.

Dell' (1) iniquo commercio in fra i pastori Con l'alma genitrice Amor piagnea; E de la cara sua prole a i clamori Moveasi il cor dell'Acidalia Dea.

Che mai dispose allor la Diva ultrice?
Diede a la bella il Fasto in compagnia;
Spedì le Grazie a circondar la brutta;

Così da Clori ogni amator fuggia; E i duo beati amanti Elpino e Nice S' amayan senza fiori e senza fentta.

(i) Di si iniquo commercio in fra i pastori Amor con la sua madre alto piaguea; E de la prole amabile i clamori Moveano al line l'Acidalia Dea. Che disponeva allor la diva ultrice? Dava a la bella il Fasto in compagnia: Spedia le Grazie a circondar la beutia. Allor da Clori ogni amator fuggii; E i due beati amanti Elpino e Nice Si amayan senza fiori e senza frutta.

#### VII.

- Questa che or vedi, Elpin, crinita stella (a)
  Splender repente nel sereno cielo,
  Questa, garzon, (1) vid'io cui 'l primo pelo
  Velava il mento nell'età più bella.
- Oh come allor vid'io la miserella Pastoral turba rimaner di gelo, Dell'astro irato paventando il telo, E lo sdegno onde gli empi il ciel flagella!
- Ma i due saggi gridàr Jella (b) e Nisisca: Felici, o figli, che il bel lume avrete Quando di novo il suo cammin compisca!
- L'odio, il mentir, l'avidità temete, E 'l folle amor che gli uman petti invisca, E impavidi il novello astro vedrete.
  - (1) Questa vid'io, garzon, cui I primo pelo
  - (2) Oh come i' vidi allor la miscrella
  - (a) Per la Cometa del 1759.
  - (b) Allejo e Cassini, che l'avevano predetta.

## VIII.

Impavidi il novello astro vedrete Tornar su l'orizzonte, o giovinetti. Che dall'ultime sue lontane mete Fia che al ciel vostro il bel cammino affretti.

Come guidar per calli or torti or retti Snole il saggio nocchiere il curvo abete; Tale il sommo Motore avvien che detti Legge a le in vano orribili comete.

Or presso al sol tra i vïolenti ardori Le accoglie, or guida in mezzo al verno algente A provar i non noti a noi rigori.

Ma la colpa odiar l'astro innocente Fece quasi feral segno a i pastori: La colpa d'ogni mal segno e sorgente.

## EGLOGA PESCATORIA

#### LA CONTESA

#### NILALGA, ALCEO, TELGONE

#### NILALGA

- O sciocco pescatore, e che stoltezza Meco ti spinge a far tenzon col canto, Con quella voce che gli orecchi spezza?
- O sublime cantore, e per che tanto Or t'abbassi a venir meco in contesa, Tu che riporti sovr'ogni altro il vanto?
- Il ver tu di', e s'a te sol vien resa Da' rozzi pescator la palma, è solo, Per ch'or l'insania per virtute è presa.

#### ALCEO

Il ver tu di', poi che se in questo suolo V'ha chi è ranocchio, ed usignuol si stima, Tu se' per verità di quello stuolo.

#### NILALGA

- Or non se' tu che d'uno scoglio in cima L'altr' ier cantasti così dolcemente, Che mi parevi una stridente lima?
- Ben mi sovvien che, sendovi presente Una schiera di rane, sbigottite Saltâr tutte nell'acqua prestamente.

#### ALCEO

Or non se' tu che le tue voci udite, Ogni canoro augel presto si tacque, Sendo le piche a cantar teco uscite? Parini, Vol. 1. Ben mi sovvien che 'l dolce canto piacque Tanto a le dive che nell'onde stanno, Che crepavan di riso in fondo all'acque.

#### NILALGA

Sì mi sovvien, e non è mica un anno Che tu togliesti al giovine Licone Due belle canne con aperto inganno.

E per ch'ci volea dir la sua ragione Tu saltasti di barca, ed adirato Gli corresti vicin con un bastone.

#### ALCEO

Anzi io quelle da lui avea comprato, E mi ricordo ben che in pagamento A lui dieci ami ed una lenza ho dato; Ma per che poi non si trovò contento,

Ma per che poi non si trovò contento, Non mi voleva dar le canne: ond'io Gli corsi addosso, e lo colpii sul mento.

#### TELGONE

O giovinetti, e qual folle desío Vi conduce a piatir? Non de le risse, Ma del canto esser debbe il parer mio.

#### NILALGA

Taci, amico: Telgone il ver ci disse; Sien d'altro i nostri versi, e guadagniamo Il bel dono che Cromi a noi prescrisse.

#### ALCEO

Taci pure, Nilalga, e rivolgiamo I nostri canti a dir l'alma beltate De la tua ninfa, e di colei ch'io bramo.

#### NILALGA

La pescatrice mia le chiome aurate Propio ha dell'ôr onde la salpa splende, E gli occhi rilucenti ha dell'orate.

#### ALCEO

La pescatrice mia le gote accende De la porpora vaga, e'l suo bel seno De l'ombrina il color candido rende.

#### NILALGA

Per côrre i pesci mai non mi vien meno Qualche froda ed astuzia; e pur son stretto Al girar di quel ciglio almo e sereno.

#### ALCEO

Da quel di ch'a nuotare i' fui costretto, Mai timore non ebbi, e pur m'annego Nel dolce latte di quel bianco petto.

#### NILALGA

Vien, pescatrice mia, vieni, ti prego;Io vo' farti un bel don di due fiscelle:Vedi che i giunchi io vo torcendo e piego.

#### ALCEO

Vien, pescatrice mia, vieni: due belle Canne vo' darti tremule e leggiere: Vedi, son secche, ed han bionda la pelle.

#### NILALGA

Io vo' darti un bel vaso ove le schiere De gli animali mansueti e domi Dipinte sono, e de le crude fierc.

#### ALCEO

lo vo' darti un bel vaso ove già Cromi Il vecchio e saggio pescatore incise Di cento pesci sconosciuti i nomi.

#### NILALGA

Qui meco un di la donna mia s'assise, E mi fe' cerchio del bel braccio al fianco, E poi mi diede un dolce bacio, e rise. Allora i pesci al destro lito e al manco Invidïosi corsero e tornaro, Traendo il dorso faticoso e stanco.

ALCEO

Qui un dì che insiem le ninfe si lavaro, Vidi le membra de la donna mia Trasparir nell'umor lucido e chiaro.

Allor le dive dell'ondosa via Stavan sospese rimirando, e poi Ognuna tinta di rossor partía.

NILALGA

Per ciò, se lieti, o bianchi liti, a voi Tornan le tenic molli e i melanuri, Sì a quest'ombre torniam lieti ancor noi.

ALCEO

Per ciò, se i gorghi limpidetti e puri Piacciono al luccio, e al presto ghiozzo i sassi, Piaccte a noi, bei siti ombrosi e oscuri.

NILALGA

Sante Muse, i miei versi incolti e bassi Ergete sì col vostro almo furore, Sì che cantando il mio compagno io passi.

ALCEO

Sante Muse, col vostro almo splendore Sì 'l mio canto guidate oscuro e vile, Ch'io porti sol di vincitor l'onore.

TELGONE

Sien lodi al ciel che nell'età senile Udir mi fa per queste piagge amene Un sì tenero canto e sì gentile!

O quai candidi cigni, o quai sirene S'ascoltaro ne' fiumi, o pur nel mare Cantar tai versi con sì dolci vene? Dovresti pur le glauche luci alzare,
O Nereo padre de le limpid'onde,
E ben superbo di tai carmi andare.
Deh chi mi presta un'onorata fronde
Ond'io cinga le chiome a i pescatori
In cui tal spirto il santo Apollo infonde?
Telici voi, che i vostri lieti amori
Vedransi scritti per gli scogli, e d'alga
Orneragli ogni ninfa e di bei fiori!
E i pescator mirando a quanto salga
Anche in povero lito il canto e i versi:
Qui scrisse Alceo, diranno, e qui Nilalga.
NILALGA

Or su, Telgone, omai devría sapersi, A qual di noi la prima lode apporti Il cantar carmi più leggiadri e tersi.

Combatteste ambidue sì alteri e forti
Ne la lotta gentil, ch'io non saprei
Qual sopra l'altro il maggior pregio porti.
Ma per che senza premio andar non dei,
Alceo si tenga il destinato vaso;
Chè tu n'avrai, Nilalga, uno de' miei.
Nè ti pensar che 'l minor don rimaso,
O pescator, ti sia; per che vedrai
Che forse ancor hai migliorato il caso.
Un picciol nappo di corallo avrai
Che viene in fin dall'Indica marina,
Se 'l ver mi disse quegli onde 'l comprai.

Se'l ver mi disse quegli onde'l comprai Questo l'ebbe già in don la mia Lucrina, E mi ricordo ancor, ben ch'ei sia molto Ch'io gliel diedi sul lito una mattina. Scorger ben puoi che per man dotta è scolto, Poi che tant'opra e tanto studio vedi In sì piccolo spazio essere accolto.

Qui sta intagliato un pescator che in piedi D'un alto scoglio i bei guizzanti armenti Con la canna e coll'amo avvien che predi.

Son tre fanciulli appresso a lui ridenti

Che la preda raccolgono sul lito, E poi si stanno a scherzar seco intenti.

Ed eccon' un che intrepido ed ardito

Un suo compagno stringe pe' capelli, Però che innanzi un pesce gli ha rapito.

Qui poscia i piedi candidetti e belli

Si stan lavando quattro giovenette All' ombra d'una schiera d'arboscelli.

Sono sedute su le molli erbette,

E co la gonna oltre il ginocchio alzata Mostran le gambe alabastrine e schiette.

In tanto di tritoni una brigata

Del mal cauto drappello ed inesperto Si sta ridendo dopo un sasso, e guata.

Or questo vaso, da maestro esperto

Sì ben scolpito, o pescator, ti dono, Se non egual de le tue voci al merto, Al meno egual del tuo compagno al dono.

## CANTATA

#### LA FIGLIA DI JEFTE

Oh dio! Padre che festi? Ahi sventurato, Col sangue de la figlia Macchiasti i tuoi trofei, E il tuo voto pon fine a i giorni miei. Al tuo arrivo, o signore, Balzommi il cor nel petto. Ecco, diss'io, Ecco il padre che vien. Questo mel dice Palpitare improvviso D'insolito contento. Ad incontrarlo Meco uscite, o compagne. I suoni e i canti Festeggino con noi. Cingiam di fiori Il suo crin glorioso; Gli onorati sudori Da la fronte tergiam ; baciam la destra Ond'è salvo Israele. Ahi fiera sorte! Corro, o padre, al tuo seno; E in braccio al genitor trovo la morte. Ahi che fatal promessa Al nostro Dio ti lega! Ecco la figlia oppressa,

Oppresso il genitor.
Padre, che dissi mai?
A la figlia non lice
Condannare il tuo zelo.
Se fu senno od error, sol noto è al cielo.
Cieco mortal, non osi
Di Dio le strade esaminar. Sia certo
Ch'ei felice ne vuol; che spesso viene

344

POESIE VARIE

Dall'abisso de' mali il nostro bene. Eccomi ancella tua. Sol mi concedi La mia sorte immatura Pianger due lune al monte. Abbia natura, O padre, i dritti suoi; Poi si faccia di me quel che tu vuoi.

Sì, mi vedrai fra poco Tornar costante vergine; Ma tra il coltello e il foco Palpiterai, lo so.

Piangerò forse anch'io; Ma fra le stesse lagrime Al tuo dovere e al mio Fedele ubbidirò.

# FRAMMENTI



### FRAMMENTO DI UN' ODE

#### PER NOZZE (a)

Chi noi già per l'undecimo Lustro scendente con l'età fugace Chiama fra i lieti giovani A cantar d'imenéo l'accesa face, E trattar dolci premj e dolci affanni Con voce aspra da gli anni? Era gioconda immagine Di nostra mente un di fresca donzella Allor che con la tenera Madre abbracciata o la minor sorella Sopra la soglia de' paterni tetti Divideva gli affetti: E rigando di lagrime Le gote che al color giugnean natío Bel color di modestia, Novo di sè facea nascer desío Nel troppo già per lei fervido petto Del caro giovinetto, Che con frequente tremito De la sua mano a lei la man premendo La guardava sollecito, Sin che poi vinta lo venía seguendo, Ben che volgesse ancor gli occhi dolenti A gli amati parenti . . . . . .

<sup>(</sup>a) Il professore di Eloquenza Giuseppe Maria Pagnini mi diede gentilmente questo grazioso frammento, che trovossi pure fra le cose del Parini.

## FRAMMENTO DI UN' ODE

#### A DELIA

Per che infocata il volto E le luci divine, E scarmigliato e sciolto Giù per le spalle il crine Qual dal marmo saltante Di greca man bellissima Baccante, Delia m'assali; e vuoi Che rauca per l'atroce Battaglia i tristi eroi Segua mia lira; e voce Mandi d'alto furore, Nata solo a cantar pace ed amore? Ahi! se l'orrida corda Fremer farò d'Alceo, Quando la terra lorda Di gran sangue plebeo Mostra col fiero carme Fra i troni scossi e i ciechi moti e l'arme, Io ti vedrò ben presto Sovra le mamme ansanti Chinar la faccia, e il mesto Ciglio sgorgar di pianti; E mentre il pianto cade Tutta ingombrarti orror, sdegno e pietade ...

## FRAMMENTO DI UN IDILLIO

Morbo crudele avea rapito a Filli Sposa d'un anno giovinetta il primo Unico dono de' suoi casti amori, Misero! all'aure de la dolce vita Esposto a pena, e subito con molto E del padre e di lei tenero pianto Inviato a la tomba. Eran due lune, Lassa! ch'ella il piagneva. Era un mattino Del vago maggio: e sola ella sedea Dinanzi all'uscio de la sua capanna; E d'un altro bambin soave al grembo Peso facendo, a lui porgea dal seno Con piacer misto di (1) tristezza il latte. Spettacol grato! Il sol nascea dall'alto Del colle, e giù per lo pendío del colle Largo torrente versava di luce Cui la fresca rugiada in infinite Rompea scintille: e zefiro spirando La tremula facca chioma de' pioppi Susurrar dolcemente, e il primo velo Increspar de lo stagno. Al sol novello Tutto parea chieder la vita. I fiori, L'erbe, le piante con visibil gara Bevcan spirto e vigore: e gli animali Chi qua chi là, qual d'un qual d'altro cibo

<sup>(1)</sup> d'amarezza

Non più per sè che per l'amata prole Ivan cercando. L'anitra vagante Con largo piè su per lo stagno i (1) figli Insegnava tuffarsi entro a le chiare Onde a pescarne il vitto. Il cumul denso De la pula spandea con le materne Zampe la chioccia, e crocitando anch'ella Chiamava i figli a ricca mensa; e quelli Solleciti affrettando i picciol corpi Con lieto pigolar venieno a lei. Il rossignuolo, il cardellin, la cara Ospite rondinella intorno a i pieni De la sobole lor nidi aleggiando L'esca cercata per molta campagna Dividevan solerti. Altrove poi L'otri villose del suo petto offriva Al capretto la capra: e col grondante Capezzol sopra il novo parto starsi Godea la mansueta vaccarella. A sì teneri aspetti il cor di Filli Sospirava commosso: ed ella i lumi Di lagrime bagnando a sè dicea: Povera Filli! ecco a le madri tutte E dato di nodrir la propria prole; E tu pasci l'altrui. — Diceva; e quasi Pentita del suo dir, dolce inchinando Gli occhi al bambin che le pendea dal seno Premea la poppa con le dita: e quegli, Pago del novo scaturir del latte, Gli occhi loquaci mitemente al volto

| FRAMMENTI                              | 351 |
|----------------------------------------|-----|
| Di lei volgeva; e grato esser parea    |     |
| Del caro stame ond'ei tessea la vita.  |     |
| Così Filli si stava: ed ecco in questa |     |
| Venir Nerea                            |     |

FINE DEL VOLUME PRIMO



## INDICE

|                                     | l             | L      | . ( | G  | 10  | ) <i>I</i> | Ri | V | () |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |
|-------------------------------------|---------------|--------|-----|----|-----|------------|----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
| Il Mattino                          |               |        |     |    |     |            |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5    |
| Il Mezzogiorno .                    |               |        |     |    |     |            |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 58   |
| It Vespro                           |               |        |     |    |     |            |    |   |    |   | ٠ |   |   | ٠ |   |   |   | ٠, | 108  |
| La Notte                            |               |        |     |    | •   | ٠          |    |   |    |   | ٠ | ٠ |   |   |   |   |   | "  | 125  |
|                                     |               |        |     | C  | ) L | 01         |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |
| La Vita rustica .                   |               |        |     |    |     |            |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   | "  | 157  |
| La Salubrità dell'                  | ari           | ı      |     |    |     |            |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   | "  | 16'ı |
|                                     |               |        |     |    |     |            |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 168  |
| La Impostura<br>L'Innesto del vaju  | olo           |        |     |    |     |            |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   | "  | 173  |
| H Bisogno                           |               |        |     |    |     |            |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   | "  | 180  |
| Il Bisogno<br>L' Educazione         |               | Ċ      |     |    |     |            |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   | ,, | 183  |
| La Laurea                           |               |        |     |    |     |            |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 190  |
| La Musica                           |               |        |     |    |     |            |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 196  |
| La Recita de' versi                 | <i>i</i> .    | ĺ      |     |    |     |            |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   | ,, | 201  |
| La Tempesta                         |               |        |     |    |     |            |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   | ,, | 203  |
| La Caduta                           |               |        | Ċ   |    | Ī   |            |    |   |    |   |   | Ċ |   | Ī |   | Ī |   | ,, | 207  |
| Il Pericolo                         |               | Ĭ      | Ċ   | Ċ  |     | Ī          | Ĭ  | Ī | i  | i | i | Ī | Ĭ |   |   | Ī |   | ,, | 211  |
| In morte del maes                   | tro           |        | Ċ,  | cc | .// | ini        | ;  | Ċ | ·  | ٠ |   | ٠ | • | · | • | • | Ť | ,, | 215  |
| La Magistratura                     |               |        |     |    |     |            |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 219  |
| Il Dono                             |               |        |     |    |     |            |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 226  |
| La Gratitudine                      |               |        |     |    |     |            |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 220  |
| Il Messaggio.                       | •             | •      | •   | •  | •   | •          | •  | • | ٠  | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | 240  |
| Il Messaggio<br>Sul vestire alla Gl | i a           | :<br>: | ;;  |    | ,   | •          | •  | • | ٠  | • | • | • | • | • | • | • | • | •• | 245  |
| Alla Musa                           | $^{\alpha S}$ | ı      | u   | ш  | ı   | •          | •  | • | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ., | 250  |

## INDICE

## CANZONETTE

| La Frimavera pag.                                   |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Le Nozze                                            |                       |
| Il Brindisi                                         | 262                   |
| La Indifferenza                                     | 265                   |
| Il Parafoco»                                        | 268                   |
| Il Passatempo                                       | 271                   |
| SONETTI                                             | •                     |
|                                                     |                       |
| Per riscatto di Schiavi Insubri                     | 275                   |
| Mali cagionati all' Europa dalle Conquiste »        | 276                   |
| Per S. Girolamo Miani                               |                       |
| Per l'entrata di Giuseppe II imperadore a Roma »    | <sup>277</sup><br>278 |
| Felicità dell' innocenza                            | 279                   |
| Di sè stesso                                        | 280                   |
| Per la macchina aerostatica                         | 281                   |
| Per Giuseppe II imperadore                          | 283                   |
| Per lo stesso                                       | 283                   |
| Per lo stesso                                       | 284                   |
| Per Maria Beatrice da Este                          | 285                   |
| Per Monaca                                          | 286                   |
| Per Nozze                                           | 287                   |
| Al Sonno                                            | 288                   |
| 327 303,00                                          | 200                   |
| POESIE PIACEVOLI                                    |                       |
| In morte del Barbiere, canzone                      | 201                   |
|                                                     |                       |
| Il Lauro, novella                                   | 300                   |
| Donetti,                                            | 300                   |
| SERMONI                                             |                       |
| Il Trionfo della Spilorceria                        | 305                   |
| La Maschera                                         | 311                   |
| 11 Teatro                                           | 315                   |
| Lo Studio                                           | 321                   |
| - PAO CHILLOT C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | 9 Z L                 |

| INDICE               | 355               |
|----------------------|-------------------|
| POESIE VARIE         |                   |
| Sonetti pastorali    | 329<br>337<br>343 |
| FRAMMENTI            |                   |
| Di un' Ode per Nozze | 347<br>348<br>349 |

## TAVOLA ALFABETICA

## DELLE ODI, CANZONETTE, DE' SONETTI E DELLE VARIE POESIE

| Α                                                  |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Aborro in su la scena pag.                         | 196  |
| Apono passeggio                                    | -297 |
| Ardono, il giuro, al tuo divino aspetto »          | 287  |
| Chi noi già per l'undecimo                         | 347  |
| Colei, Damon, colei che più d'un angue             | 332  |
| Crispin non avea pan, tre giorni è oggi »          | 300  |
| Da questo cerchio, che sul lito io segno           | 330  |
| È pur dolce in su i begli anni                     | 250  |
| Ecco la reggia, ecco de' prischi Incassi "         | 276  |
| Ecco del mondo e meraviglia e gioco "              | 281  |
| Fingi, un'ara, o Pittor. Viva e festosa            | 287  |
| Ho gusto ancor di vivere                           | 271  |
| Impavidi il novello astro vedrete                  | 336  |
| In vano, in van la chioma                          | 211  |
| Io men gía tutto sol pensoso e stanco »            | 305  |
| La vaga Primavera                                  | 257  |
| Lascia gracchiare a questi baciapile »             | 311  |
| 2 down bracemare a facet 2 down free 1 1 1 1 1 1 1 | 0.1  |
| Morbo crudele avea rapito a Filli                  | 349  |
| Nè d'erba nè di rio vaghezza prende                | 333  |
| Nel maschio umor più puro un verme sta"            | 301  |
| Nice la brutta al vago Elpin porgea                | 334  |

| TAVOLA DELLE ODI, CANZONETTE, EC.                                                           | 357               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| O Genovese, ove ne vai? qual raggio pag.                                                    | 173               |
| O Povertà, che dal natio soggiorno"                                                         | 277               |
| O Sonno placido che con liev' orme"                                                         | 288               |
| O Sfregia, o Sfregia mio                                                                    | 291               |
| O Morte, o bella Morte, o cara Morte »                                                      | 304               |
| O sciocco pescatore, e che stoltezza»                                                       | $\frac{337}{6}$   |
| Oh beato terreno                                                                            | 161<br>180        |
| Oh tiranno signore                                                                          |                   |
| On the Patre, the rest. All sventurate "                                                    | 343<br>315        |
| Or ecco il carnesciale, e in qual dell'anno»<br>Occhio indiscreto, che a cerear ti stanchi» | 302               |
| Occhio indiscreto, or taci e più non angi "                                                 | 303               |
| Odi Alcone il muggito                                                                       |                   |
| Odi, Alcone, il muggito                                                                     | 265               |
| Oneso the giotho Milore                                                                     | 201               |
| Parco di versi tessitor ben fia                                                             | 220               |
| Per che turbarmi l'anima                                                                    | 157               |
| Per che al bel petto e all'omero                                                            | 245               |
| Per che al bel petto e all'omero                                                            | 348               |
|                                                                                             | •                 |
| Qual fra le mense loco                                                                      | 201               |
| Ouando Orion dal cielo                                                                      | 207               |
| Quando novelle a chiedere                                                                   | 240               |
| Quando il Nume improvviso al suol Latino "                                                  | 278               |
| Quanti celibi e quanti al mar consegna                                                      | -286              |
| Quella pianta gentil ch' avea battuta                                                       | 329               |
| Quell' ospite è gentil che tiene ascoso "                                                   | 100               |
| Quell' io che già con lungo amaro carme "                                                   | 280               |
| Questa che or vedi, Elpin, crinita stella "                                                 | 335               |
| Queste che il fero Allobrogo                                                                | 226               |
| Queste incallite man, queste carni arse                                                     | 275               |
| So polyustorno ad ono                                                                       | 0.10              |
| Se robustezza ed oro                                                                        | $\frac{219}{279}$ |
| Sì, fuggi pur le glebe e il vomer duro                                                      | $\frac{219}{331}$ |
| Scorre Cesare il mondo, e tutto ei splende                                                  | 282               |
| Stava un giorno Citerea                                                                     | $\frac{262}{268}$ |
| Starte the Storilo Citterea                                                                 | 200               |
| Tanta già di coturni, altero ingegno "                                                      | 284               |
| Te con le rose ancora                                                                       | 215               |
| Te con le rose ancora                                                                       | 250               |
|                                                                                             |                   |

| 358 TAVOLA DELLE ODI, CANZONETTE, EC.                             |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| Teseo, Osiri, Giason, Bacco ed Alcide pag. Torna a fiorir la rosa | 28   |
| Torna a fiorir la rosa                                            | 16   |
| Un di costor che per non esser sciocchi                           | 3    |
| Venerabile Impostura                                              | , 16 |
| Venerabile Impostura                                              | 2    |

THE GETT : CANTER LIEN, A)

400

